





# INFERNO. El mezzo del camin di nostra uita Mi ritrouai per una selua oscura; Che la diritta uia era smarrita: E t quanto a dir qual era, è cosa dura Esta selua seluagota et aspra et forte; Che nel pensier rinuoua la paura. I ant'e amara; che poco è piu morte. Ma per trattar del ben, ch'i ui trouai; Diro de l'altre cose ch'i u'ho sorte. I non so ben ridir, com'i u'entrai; Tant'era pien di sonno in su quel punto, Che la uerace uia abbandonai. M a po ch'i fui al pie d'un colle giunto La, oue terminaua quella ualle, Che m'hauea di paura il cor compunto; G uarda'in alto; et uidi le sue spalle vestite qua d'e raggi del pianeta, Che mena dritt'altrui per ogni calle. A llhor fu la paura un poco queta; Che nel lago del cor m'era durata La notte, ch'i passai con tanta pieta. E t come quei; che con lena affannata V sato fuor del pelago alla rina si uolge a l'acqua perigliosa, et quata; c ost l'animo mio, ch'anchor fuggina, si uols'a retro a rimirar lo passo; Che non lascio giammai persona uiua. P o c'hei posat'un pow'l corpo lasso; Ripresi una per la piaggia diserta, si ch'l pie fermo sempr'era'l piu basso.







#### INF.

A le qua poi se tu uorrai salire; Anima fia a cio di me piu degna: Con lei ti lascero nel mi partire:

C he quello imperador, che la su regna; Per ch'i su'ribellante a la sua legge; Non unol, che'n sua citta per me si uegna.

I n tutte parti impera, et quiui regge: Quiui è la sua citta, et l'alto seggio: O selvœ colui, cu'ini elegge.

E t io a lui; Poeta i ti richeggio Per quello Dio, che tu non conoscessi; Accio ch'i sugga questo male et peggio;

C he tu mi meni la dou'hor diæsti; Si ch'i uegga la porta di san Pietro, Et color, cu'tu fai cotanto mesti.

A Uhor si mosse; et io li tenni dietro.

### CANTO II.

L o giorno se n'andaua; et l'aer bruno Toglieua glianima, che sono'n terra, Da le fatiche loro: et io sol uno

M'apparecchiana a sostener la guerra si del camino, et si de la pietate; Che ritrarra la mente, che non erra.

O Muse, o alto'ngegno hor m'aiutate: O mente; che scriuesti, cio ch'i uidi; Qui si parra la tua nobilitate.

I comunciai; Poeta, che mi quidi, Guarda la ma uirtu, s'ell'è possente, AnZi ch'a lalto passo tu mi fidi.

a iiii









Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.



Firenze. Ald.3.3.15

### INF. E t poi che la sua mano ala mia pose Con lieto nolto; ond'i mi confortai; Mi mise dentr'a le secrete cose. Quiui sospiri, pianti, et alti quai Risonauan per l'aer senza stelle; Perch'i al cominciar ne lagrimai. D iuerse linque; horribili fauelle; Parole di dolore; accenti d'ira; Voci alte et fioche, et suon di man con elle F accuan un tumulto; ilqual s'aggira Sempre'n quell'aria senza tempo tinta; Come la rena, quand'a turbo spira. E tio, c'hauea d'error la testa cinta Dissi; Maestro che è quel, ch'i odo? Et che gent'e; che par nel duol si uinta? E t egli a me; questo misero modo Tengon l'anime triste di coloro; Che uisser sanza fama et sanza lodo. M ischiate sono a quel cattino choro De gliangeli; che non furon ribelli, Ne sur sedeli a Dio; ma per se soro. C acciarli e ciel', per non esser men belli: Ne lo profondo inferno li riœue; Ch'alcuna gloria e rei haurebber d'elli. E t io; Maestro che è tanto greue A lor; che lamentar gli fa si forte? Rispose; diærol'ti molto breue. Questi non hanno speranza di morte: Et la lor cieca uita è tanto bassa; Che'nuidiosi son d'ogni altra sorte.



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. Ald.3.3.15





INF. R uppemi l'alto sonno ne la testa Vn greue tuono si, ch'i mi riscossi; Come persona, che per forza è desta: E t l'occhio riposato intorno mossi Dritto leuato; et fiso riquardai. Per anosær lo loa, dou'io fossi. V ero è, che'n su la proda mi trouai De la nalle d'abisso dolorosa, Che throno accoglie d'infiniti quai. O sara profond'era, et nebulosa Tanto; che per ficar lo uiso al fondo 1 non ui discerneua alcuna cosa. H or discendiam qua giu nel cieco mondo; Comincio il poeta tutto smorto: I saro primo; et tu sarai secondo. E t io, che del color mi fui accorto, Dissi; come uerro, se tu pauenti, Che suoli al mio dubbiar esser conforto? E t egli a me; l'angoscia de le genti, Che son qua qui, nel uiso mi dipigne Quella pieta che tu per tema senti. 0714 . A ndiam; che la uia lunga ne sospigne: Cosi si mise; et cosi mi fe'ntrare Nel primo ærchio, che l'abisso agne. Quiui; secondo che per ascolture; Non hauea pianto, ma che di sospiri, Che l'aura eterna faceuan tremare: E t cio auenia di duol senza martiri; C'hauean le turbe; ch'eran molte, et grandi D'infanti et di semine et di uiri.



# INF . E t altri molti; et feægli beati: Et uo che sappi, che dinanzi ad essi Spiriti humani non eran saluati. N on lasciauam l'andar perch'e diæssi: Ma passauam la selua tuttania, La selua dico di spiriti spessi. N on era lung'anchor la nostra uia Di qua dal sonno; quand'i uid'un foco, C'hemisperio di tenebre uincia. D i lungi u'eranam' anchor un pow; Manon si, ch'i non discernesse in parte, C'horreuol gente possedea quel low. o tu; c'honori ogni saentia et arte; Questi chi son; c'hanno cotant'horran 74, Che dal modo de glialtri gli diparte? E t quegli a me; l'honrata nominan Za; Che di lor suona su nella tua uita; Gratia acquista nel ciel; che si gliauanza. I ntanto uoce fu per me udita; Honorate l'altissimo poeta: L'ombra sua torna; ch'era dipartita. P oi che la uoce su restata et queta; Vidi quattro grand'ombre a noi uenire: Sembian Za haueuan ne trista, ne lieta. L o buon maestro comingo a dire; Mira colui con quella spada in mano; che uien dinan li a'tre si come sire: Quegli è Homero poeta sourano: Laltr'e Horatio satiro, che uene: Ouidio e'l ter 70; et l'ultimo Luano.





# E t uegno in parte; oue non è chi luca. C osi discribil del cerchio primaio Giu nel secondo; che men luogo anghia, Et tanto piu dolor, che pugne a quaio. S tauni Minos horribilmente, et ringhia: Examina le colpe ne l'entrata: Giudica, et manda; secondo ch'auinghia. D ico, che quando l'anima mal nata Li uien dinan Zi; tutta si confessa: Et quel conosator de le peaata v ede, qual luogo d'inferno è da essa: E Cignesi con la coda tante uolte; Quantunque gradi unol che giu sia messa. s empre dinanz'a lui ne stanno molte: Di Vanno a uicenda ciascun'al guiditio: Dicon; et odono; et poi son gu uolte. O tu, che vieni al doloroso hospitio; Et Disse Minos a me, quando mi uide, Lassando l'atto di cotanto officio; G uarda, com'entri, et di cui tu ti fide: 0 11 Non t'inganni l'ampiezza del entrare. E'l duca mo a lui; perche pur gride? N on impedir lo su fatale andare: Vuolsi cosi cola, doue si puote, Cio che si unole; et piu non dimandare. H or incomincian le dolenti note AL A farmisi sentire: hor son uenuto La, doue molto pianto mi percuote.

### JNF. I uenn'in luogo d'ogni luæ muto; Che mughia; come fa mar per tempesta, Se da contrari uenti è combattuto. L a bufera infernal che mai non resta, hid Mena gli spirti con la sua rapina: Voltando, et percotendo gli molesta. Quando giungon dauanti a la ruina; Quiui le strida, il compianto, e'l lamento: nghis. Bestemmian quiui la uirtu diuina. I ntesi, ch'a cosi fatto tormento Enno dannati i penator carnali; Che la ragion sommetton al talento. E t come gli stornei ne portan l'ali Nel freddo tempo a schiera larga et piena; Cosi quel fiato gli spiriti mali. id med D i qua, di la, di giu, di su gli mena: Nulla speranza gli conforta mai, Non che di posa ma di minor pena. tz. E t come i gru uan cantando lor lai Facendo in aer di se lunga riça; Cosi uid'io uenir trahendo quai O mbre portate da la detta briga: Perch'io dissi; Maestro chi son quelle 78. Genti; che l'aer nero si question? L a prima dicolor di cui nouelle Iu uno faper; mi disse quegli allhotta; Fu imperadrice di molte fauelle. A l uitto di luxuria fu si rotta; Che libito fe licito in sua legge, Per torre il biasmo, in che era condotta: b iiii













Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15

#### E' l duca diss'a me; piu non si desta PO Di qua dal suon de l'angelica tromba: Quando uerra lor nimica podesta; c iasan riuedera la trista tomba; N of Ripigliera sua carne, et sua figura; v dira quel, ch'in eterno rimbomba. s i trapassammo per sozza mistura Dell'ombre, et della pioggia a passi lenti Todand'un poco la uita futura: P erch'i dissi; Maestro esti tormenti Col Crescerann'ei dopo la gran sentenza, O fien minori, o saran si cocenti? E t egli a me; ritorna a tua sentenza; AI Che unol, quanto la cosa è piu perfetta, Piu senta'l bene, et cosi la doglicaZa. Et I uttoche questa gente maladetta C 0771 In uera perfettion giamai non uada; Chi Di la piu, che di qua, esser aspetta. Co N oi aggirammo a tondo quella strada Quin Parlando piu assai, ch'i non ridico: Et 1 venimmo al punto, doue si digrada: Vol Quiui trousmmo Pluto il gran nemico. P era SiTI Grid P ape Satan, pape Satan aleppe; Colity Comincio Pluto con la uoce chiocia: Dal Et quel sauio gentil, che tutto seppe, Gri D isse per confortarmi; non ti nocia Poils La ma paura; che poder ch'egli habbia, Per Non ti terra lo sænder questa roccia: Et i







Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15



# INF. c osi girammo de la lorda pozza Grand'arco tra la ripa seca e'l mezzo i wieth. Con gliocchi uolti, a chi del fango ingozza: v enimmo a pie d'una torre al dassezzo. I dico seguitando; ch'assai prima, Che no'fossim'al pie dellalta torre, Gliocchi nostri n'andar suso ala cima P er due fiammette; ch'ei uedemmo porre; Et unaltra da lungi render cenno Tanto, ch'a pena'l potea locchio torre. E t io riuolt'al mar di tutto'l senno Dissi; questo che diæ?et che risponde Quell'altro fow?et chi son que', che'l fenno? E t egli a me; su per le suaid'onde Gia sarger puoi quello, che s'aspetta; Se'l fummo del pantan no'l ti nasconde. C orda non pinse mai da se saetta, Che si corresse uia per l'aer snella; Com'i uidi una naue piccioletta v erur per lacqua uerso no'in quella Sottol gouerno d'un sol galeoto; Che gridaua, hor se giunta anima fella. P hlegias, Phlegias tu gridi a noto; Disse lo mio signore; a questa uolta: Piu non a harai, senon passando il loto. Quale colui; che grand'inganno ascolta. che gli sia fatto; et poi se ne ramarca; Feæsi Phlegias nell'ira accolta. 11 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.







## INF. c hiuser le porte que nostri auersari Nel petto al mi signor; che fuor rimase, Et riuolses'a me con passi rari. G liocchi a la terra et le ciglia hauea rase lada. D'ogni baldan Za; et dicea ne sospiri, Chi m'ha negate le dolenti case? E t a me disse; tu, perch'io m'adiri, Non sbigottir: chi uincero la pruoua; Qual, ch'a la difension dentro s'aggiri. Questa lor tracotan'za non è noua: Che qua l'usaro a men secreta porta; Laqual senza serrame anchor si troua. S our'essa uedestu la scritta morta: Et qua di qua da lei discende l'erta ratto Passando per li ærchi senza scorta I al; che per lui ne fia la terra aperta. Quel color; che uilta di fuor mi pinse Veggendo'l duca mio tornar in uolta; Piu tosto dentro il su nuouo ristrinse. A ttento si fermo; com'huom, ch'ascolta: che l'occhio nol potea menar a lunga Per l'aer nero, et per la nebbia folta. P ur a noi conuerra uincer la pura; Comincio ei: senon; tal ne s'offerse O quanto tard'a me; ch'altri qui giunga. I uidi ben, si com'ei ricoperse4 Lo cominciar con altro, che poi uenne; Che fur parole a le prime diuerse. orle. 1111 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.3.3.15





Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15



al nerbo c he quella di colui, che gli è danante: Et noi mouemmo i piedi inuer la terra Sicuri appresso le parole sante. D entro u'entrammo sanz'alcuna querra: Et io; c'hauea di riquardar disio La condition che tal fortezza serra; c om'i fu dentro, l'occhio intorno inuio; Et ueggio ad ogni man grande campagna Piena di duolo, et di tormento rio. S i come ad Arli, oue'l Rodano stagna; Si com'a Pola presso del Quarnaro, Ch'Italia chiude, e' suoi termini bagna; F anno i sepolchri tuttol loco uaro; Cosi faceuan quiui d'ogni parte; Saluo che'l modo u'era piu amaro: c he tra gliauelli fiamme erano sparte; heth Per le quali eran si del tutto accesi, Che ferro piu non chiede uerun'arte. I utti gli lor coperchi eran sospesi; 14; Et suor n'usauan si duri lamenti. Che ben paren di miseri et d'offest. E t io; Maestro quai son quelle genti; Che sepellite dentro da quell'arche 0220 elia? Si fan sentir con gli sospir dolenti? E t egli a me; qui son gli heresiarche Co'lor seguaa d'ogni setta; et molto Piu, che non credi, son le tombe carche. s imile qui con simile è sepolto: E monimenti son piu et men caldi: Et poi ch'a la man destra si fu uolto;



INF. S ubitamente questo suono uscio D'una dell'arche: pero m'accostai Temendo un poco piu al duca mio. E t ei m disse; uolouti: che fai? Vedi la Farinata; che s'è dritto: Da la cintola'nsu tutto'l uedrai. I hauea gia il mi uiso nel suo fitto: Et ei s'ergea col petto et con la fronte; Com'hauesse l'onferno in gran dispitto: E t l'animose man del duca e pronte Mi pinser tra le sepolture a lui Diændo, le parole tue sian conte. c om'io al pie de la sua tomba fui, Guardomm'un pow; et poi quasi sdegnoso Mi dimando; chi fur gli maggior tui? I o,ch'era d'ubidir disideroso, Non gliel celai; ma tutto glie l'apersi: Ond'ei leuo le aglia un poco in soso: P oi disse; ficramente suro aduersi A me, et a miei primi, et a mia parte; Si che per due fiate gli dispersi. s' ei fur acciati, e'tornar d'ogni parte, Risposi lui lun'e laltra fiata: Ma i uostri non appreser ben quell'arte. A llhor surse ala uista soperchiata Vn'ombra lungo questa infin al mento: Credo, che s'era in ginocchie leuata. D' intorno mi quardo; come talento Hauesse di neder, s'altr'era meco: Ma poi chel sospiciar su tutto spento; Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.3.3.15





Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15





## INF. P uote huomo hauer in se man uiolenta, Et ne suoi beni: et pero nel secondo Giron comien che sanza pro si penta, Qualunque prina se del nostro mondo; Biscazza, et fonde la sua facultate; Et piange la , dou'esser dee growndo. P uossi far forza nella Deitate Col cor negando et bestemmiando quella. Et spregiando natura et sua bontate: E t pero lo minor giron suggella Del segno suo et Sodoma, et Caorsa, Et chi spregiando Dio col cor fauella. ( L a frode ond'ogni conscienza è morsa, Puo l'huomo usare in colui che'n lui fida; Et in quei che sidan Za non imborsa. Questo modo di retro par, ch'ucada Pur lo uincol d'amor, che fa natura: Onde nel ærchio seando s'annida I pocrisia, lusinghe, et chi affattura; Falsita; ladronecto, et simonia; Roffian, baratti, et simile lordura. P er l'altro modo quel amor s'oblia, 0 Che fa natura; et quel ch'è poi aggiunto. Di che la fede special si cria: O nde nel ærchio minore; ou'e'l punto A TO Dell'uniuer so, in su che Dite siede; Qualunque trade, in cterno è consunto. E t io; Maestro assai chiaro procede P hil La tua ragion; et assai ben distinque No Questo baratro, el popol, che'l possede. Co







Ald.3.3.15





Ald.3.3.15





Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15





Ald.3.3.15





## INF. R accoglictel'al pie del tristo cesto. DA I fui della citta; che nel Battista Cangio'l primo padrone: onde per questo s empre con l'arte sua la fara trista: Et se non fosse, che'n sul passo d'Arno Riman anchor di lui alcuna uista; Quei cittadin, che poi la rifondarno. Soural cener, che d'Atila rimase, Haurebber fatto lauorare indarno. I se quibbetto a me de le mie case. S OW XIV. P oi che la carita del natio loca Mi strinse; raunai le fronde sparte; Et rendele a colui, ch'era qua roco: Fid I ndi uenimmo al fine; oue si parte P erc Lo secondo giron dal terzo, et doue Con Si uede di giustitia horribil arte. Me A ben manifestar le cose noue I ale Dico, che arriuammo ad una landa, Che dal su letto ogni pianta rimoue. L a dolorosa selua l'e ghirlanda S di Intorno; come'l fosso tristo ad essa: De Quiui fermammo i piedi a randa a randa. L o spazzo er'una rena arida et spessa I om Non daltra foggia fatta; che colci. TH Che su da pie di Caton qua soppressa. Ch O uendetta di Dio quanto tu dei C hi e Esser temuta da aasan; che legge, Lo Cio che su manifesto a gliocchi miei. Sic Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



#### E t quel medesmo; che si fue accorto, QHal Ch'i dimandaua'l mio duca di lui; Ch Grido; qual i su uiuo, tal son morto. Id s e Gioue stanchi i suoi fabri, da cui Lot Cruciato prese la folgore acuta, F4 Onde l'ultimo di percosso sui; o s'egli stanchi glialtri a nuta a muta T 74 In Mongibello a la fucina negra Polo Chiamando, buon Vulcano aiuta aiuta; Ila 5 i com'e fece ala pugna di Phlegra; Cofa Et me saetti di tutta sua for Za; Not Non ne potrebb'hauer uendett'allegra. A llhora'l duca mio parlo di forza Q1/9 Tanto, ch'i non l'hauea si forte udito; Per O Capaneo in ao, che non s'ammor Za Di L a tua superbia, se tu piu punito: I n nd Nullo martirio, fuor che la tua rabbia, Diss Sarebb'al tu furor dolor compito. Sotto P oi si riuols'a me con miglior labbia V MAY Dicendo, quel su l'un de sette regi, DA Ch'assiser Thebe; et hebbe, et par ch'egli habbia Ho D io in dispregio; et poco par che'l pregi: R hea Ma, com'i dissi lui, li suoi dispetti Del Son al su petto assai debiti frequ. QH H or mi vien dietro; et guarda, che non metti D only Anchor li piedi ne larena arsicia: Ch Ma sempr'al boso tien li piedi stretti. Et I acendo diuenimmo, la ue spiccia Lasi Fuor de la selua un picciol fiumixllo; Et 1 Il au rossor anchor mi raaapriaia. Poi





INF. P oi disse; homai è tempo da scostarsi Dal boso: fa che diretr' a me uegne: TO ereto Li margini fan uia; che non son arsi; E t sopra lor ogni napor si spegne. td. la: H ora cen'porta l'un de duri margini; ethona: E'l fummo del ruscel di sopra adhuggia te doma. Si, che dal foco salua l'acqua et gliargini. Quale i Fiamminghi tra Guizante et Bruggia Temendo'l fiotto che'nuer lor s'auenta, Fanno lo schermo, perchel mar si suggia; E t quale i Padouan lungo la Brenta, Per difender lor uille et lor castelli, MINAGIN Anti che Chiarentana il caldo senta; A tale imagin'eran fatti quelli; Tutto che ne si alti, ne si grossi fondo; (Qual che si fosse) lo maestro felli. G ia erauam dalla selua rimossi Tanto, ch'i non harei uisto dou'era, wolly. Perch'io'ndietro riuolto nu fossi; Quando'n contrammo d'anime una schiera. Che uenia lungo l'argine; et ciascuna अन अव Ci riquardana come suol da sera G uardar uno altro sotto muoua luna; व जिल्ल Et si uer noi aquzzauan le ciglia, Come'l uechio sartor fa ne la cruna. C osi adocchiato da cotal famiglia Fu' conosciuto da un; che mi prese Per lo lembo; e grido, qual maraviglia? iż Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15







INF. D i piu direi: ma'l uenir, e'l sermone tr'io uim Piu lungo esser non puo; pero ch'i ueggio SETTIA. La surger nous fummo del sabbione. 10; G ente uien; con laquale esser non deggio: Siati raccomandato'l mio thesoro, Nel qual i uiuo anchora; et piu non cheggio: P oi si parti; et parue di coloro, Che corrono a verona'l drappo uerde व्यापत, preto. Per la campagna; et parue di costoro al arra; Quegli, che uince; non colui, che perde. XVI. a marra G ia era in low; oue s'udia'l rimbombo 西河 De l'acqua, che cadea ne laltro giro, ardommi: Simil a quel che l'arnie fanno rombo; WH: Quando tre ombre insieme si partiro Homina Correndo duna torma, che passaua, chi fina Sotto la pioggia dell'aspro martiro. tin out V eniam uer noi: et ciascuna gridaua. billiono: Sostati tu; ch'a l'habito ne sembri a; p suono Esser alcun di nostra terra praua. A ime che piaghe uidi ne lor membri hera, fams do lera-Recenti et uecchie da le fiamme incese: Anchor men' duol; pur ch'i me ne rimembri. A lle lor grida il mio dottor s'attese: grama, et weder Volse'l uiso uer me; et hora aspetta, Disse: a costor si unol esser cortese: E t se non fosse il suoco, che saetta La natura del luogo; i dicerei Che meglio stesse a te ch'a lor la fretta. ilili Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



INF. M a perch'i mi sarei brusciato et cotto; GINNA vinse paura la mia buona uoglia. Che di lor abbraciar mi facea giotto: unti P oi cominciai; non dispetto, ma doglia 30, La uostra condition dentro mi fisse t punh: Tanto, che tardi tutta si dispoglia; I ofto che questo mio signor mi disse to il al Parole; per lequali io mi pensai, Che qual uoi siete, tal gente uenisse. D i uostra terra sono; et sempre mai pregni L'oura di uoi, et gli honorati nomi to et bro Con affettion ritrassi et ascoltai. L ascio lo fele; et uo pe dolci pomi redi Promessi a me per lo uerace duca: bi. Ma fino al æntro pria ænuien ch'i tomi. vedi; S e lungamente l'anima conduca Le membra tue, rispose quegli allhora; ds; Et se la sama tua dopo te luca; non creat Cortesia et ualor di, se dimora ids: Ne la nostra citta si, come sole? in fus mi O se del tutto se n'è gito fora? frids. c he Guiglielmo Borsiere; ilqual si dole I HILE, Con noi per pow, et ua la wi compagni; es hog Assai ne crucia con le sue parole. adit: L a gente moua, è subiti quadagni त्रावत, Orgoglio, et dismisura han generata Fioren Za in te si; che tu gia ten'piagni: the thousa C osi gridai con la facia leuata: E tre; che do inteser per risposta; Guardar l'un l'altro; com'al ner si quata. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.





## INF. E ao la fiera con la coda aguzza; Che passa monti, et rompe mura et armi: Eao colei; che tutto'l mondo appuZa: S i commoio lo mi duca a parlarmi; Et Et accennolle che uenisse a proda Vicin al fin de passegnati marmi: E t quella sozza imagine di froda Sen'uenne; et arrivo la testa e'l busto: Ma'n su la rina non trasse la coda. L a facia sua era facia d'huom gusto, Lit I anto benign'hauea di fuor la pelle; Et d'un serpente tutto laltro fusto. D ue branche hauea pilose insin l'ascelle: C of Lo dosso, e'l petto, et amendue le coste Dipinte hauea di nodi et di rotelle. AM c on piu color sommesse et sopraposte Perg Non fer ma' in drappo Tartari, ne Turchi; Die Ne fur tai tele per Aragne imposte. QU C ome tal uolta stanno a riua i burchi; N on Che parte sono in acqua, et parte in terra; Ho Et come la tra li Tedeschi lurchi L o Beuero s'assetta a far sua guerra; P oi Cosi la fiera pessima si stana Ne su l'orlo che di pietra il sabbion serra. No N el uano tutta sua coda quizzana Che Torændo'n su la uenenosa forca; C Ch'a guisa di scorpion la punta armana. Et L o duca disse; hor consice che si torca Eta La nostra uia un poco infin a quella In Bestia maluagia, che wla si corca. Che



#### INF. oi procedendo di mio quardo il curro Vidin'un' altra piu che sangue rossa Mostrar un oca bianca piu che burro: E t un; che d'una scrofa azurra et grossa Md Segnat'haueua'l su sacchetto bianco; Mi disse; che fai tu in questa fossa? H or te ne ua: et perche se uiu' ancho; E ta Sappi, che'l mi uicin Vitaliano Il Sedera qui dal mi sinistro canto. Pen C on questi Fiorentin son Padouano: C onu Spesse siate m'intruonan gliorechi In Gridando, uegna il caualier sourano; Et c he rechera la tasa co i tre becchi: I 4 Qui distorse la boaa; et di suor trasse Et La lingua; come bue, che'l na so lecchi. Et a E t io temendo nol piu star cruciasse M appro Lui, che di poco star m'haue' ammonito, Qua Tornam' in dietro da l'anime lasse. Perc I rouai lo duca mo; ch'era salito Ne qui Gia su la groppa del fiero animale; Sent Et diss' a me; hor sie forte et ardito. Gri H omai si sænde per si fatte sæle: C het Monta dinan (i; ch'i uogli' esser mezzo, Nell Si che la coda non possa far male. 000 Qual è colui; c'ha si presso'l riprezzo E la fe De la quartana, c'ha gia lunghia smorte, Rott Et triema tutto pur guardando il rezzo; Seno T al diuenn'io a le parole porte: I fenti Ma uergogna m fe le sue minace; Far Che'nnan Zi a buon signor fa seruo forte. Perc



#### INF. A Uhor fu io piu timido allo scoscio: Tall Pero ch'i uidi fuochi, et senti pianti; Et ( Ond'io tremando tutto mi racoscio: A E t udi poi che non l'udia dauanti, Coli Lo sænder e'l girar per li gran mali, Mo che s'appressauan da diuersi canti. In c ome'l falcon, ch'è stato assai su l'ali; I #4 che sanza neder logoro, o nællo DIG Fa dire al falconier, oime tu cali; Tom D isænde lasso; onde si nuoue snello A la m Per cento rote, et da lungi si pone NW Dal su maestro disdegnoso et fello; Di C osi ne pose al fondo Gerione Nel A pied'a pie de la stagliata roaa; Da Et discarcate le nostre persone Dil s i dileguo, come da corda coca. C ome I 37 XVIII. Ham L uogo è in inferno detto Malebolve Ched Tutto di pictra et di color ferrigno; Ver Come la ærchia, che d'intorno'l uolge. Da N el dritto mezzo del campo maligno Dign Vaneggia un pozzo assai largo et profondo; VId Di au su low contera l'ordigno. Che Quel anghio, che riman'adunque è tondo, Alon Tra'l pozzo e'l pie dell'alta ripa dura; A Et ha distinto in diece ualli il fondo. Lel Quale; done per guardia de le mura M entr Piu et piu fossi cingon li castelli; Furo La parte, dou'e'l sol, ren e figura; Gla



#### INF. P ercio a figurarlo gliocchi affissi: QHAI E'l dolæ dua meco si restette; DI Et assenti, ch'alquanto indietro ofsi: Lo E t quel frustato celar si credette LON Bassando'l uiso; ma poco li ualse: Ch'io dissi; tu, che l'occhio a terra gette; Pe s e le fattion, che porti, non son false; D al Venedico se tu Cacanimico: Che Ma che ti mena a si pungenti salse? Et a E t egli a me; mal uolontier lo dico: I I bu Ma sfor Zam la tua chiara fauella; Mi Che mi fa souenir del mondo antico. Et I fui colui; che la Ghisola bella Qual Condussi a far la noglia del Marchese, Come che suoni la sconcia nouella. Lic E t non pur io qui piango Bolognese: Ello p Anzi n'è questo luoco tanto pieno; Pot o Che tante linque non son hora apprese THIS A dicer sipa tra Sauena e'l Rheno: I wi on Isp Et se di cio unoi fede, o testimonio; Recat'a mente il nostro anaro seno. Chi C osi parlando il percosse un demonio L afa De la sua scuriada; et disse, uia Tal Roffian; qui non son femme da conio. Et d I mi riggiunsi on la sorta mia: Conla Poscia con pochi passi diuenimmo Eta La, dou'un sæglio de la ripa uscia. Sap A sai leggieramente quel salmmo; G 14 C Et uolti a dextra sopra la sua scheggia Con Da quelle ærchie eterne ci partimmo. Et fa





## INF. I haida è la puttana; che rispose Al drudo suo; quando disse, ho io gratie hid. Grandi apo te; an li marauigliose: E t quinci sian le nostre uiste satie. नीर्ण धर de star de sse ura star nel sosse O simon mago, o miseri seguaci; Che le cose di Dio, che di bontate Deon essere spose, uoi rapaci P er oro et per argento adulterate; ZTO, Hor convien che per uoi suoni la tromba; TEL TIL Pero che ne la terza bolgia state. G ia crauamo a la sequente tomba lordo; Montati dello scoglio in quella parte, cherm. Ch'a punto soura'l mezzo fosso piomba. gordo O somma sapientia quant'e l'arte; altri braz Che mostr'in terra in cielo, et nel mal mondo; rdo Et quanto quisto tua uirtu comparte. uidi per le coste et per lo fondo Piena la pietra liuida di fori HEA! D'un largo tutti; et ciascun era tondo. tri titti. N on mi paren men ampi, ne maggiori; Che quei, che son nel mio bel san Giouanni 12 12/119 14 Fx 500. Fatti per luoghi de battezzatori: L'un de gli quali, anchor non è molt'anni, Rupp'io per un, che dentro u'annegana: Mill 9 Et questo sia suggel ch'ogni huomo soanni. 11 atting uor de la boaa a ciascun soperchiana D'un pecator li piedi, et de le gambe merdok, Infin al grosso; et laltro dentro stana. de fant iii Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.3.3.15





# INF. N ouo Iason sara; di cui si legge Ne Machabei: et com' a quel fu molle suo re; cosi fi' a lui chi Francia regge. I o non so, s'i mi sui qui troppo solle: Ch'i pur risposi lui a questo metro; Deh hor mi di, quanto thesoro uolle N ostro signor imprima da san Pietro, Che ponesse le chiaui in sua balia? Certo non chiese, senon , uiemmi dietro. N e Pier ne gliatri chiesero a Mathia Oro, o argento; quando fu sortito Nel luogo che perde l'anima ria. P ero ti sta; che tu se ben punito; E quarda ben la mal tolta moneta, Ch'esser ti fece contra Carlo ardito: E t se non fosse, ch'anchor lo mi uieta La reuerentia de le somme chiaui Che tu tenesti ne la uita lieta; I userei parole anchor piu graui: Che la uostr' auaritia il mond'attrista Calcando i buoni, et su leuando i praui. D i uoi pastor s'accorse'l Vangelista; D Quando colci, che siede soura lacque. Puttaneggiar co i regi allui fu uista; Quella; che con le sette teste nacque, Et da le diece corna hebb' argomento, Fin che uirtute al suo marito piacque. F atto u'hauete Dio d'oro et d'argento: Et che altr' è da uoi a l'idolatre; Senon ch'egli uno, et uoi n'orate cento?

### INF. A i Constantin di quanto mal su matre nolle Non la tua conuersion; ma quella dote, Che da te prese il primo riao patre. ille: E t mentre gli cantana cotai note; tro; O ira, o conscientia, che'l mordesse; iolle Forte spingaua com ambo le piote. letro, I credo ben, ch'al mi duca piacesse; alia Con si contenta labbia sempre attese mi dien Lo suon de le parole uere espresse. athis P ero com ambo le bracia mi prese; 协 Et poi che tutto su mi s'hebbe al petto, 714. Rimonto per la uia, onde discese: N e si stanco d'hauermi a se ristretto; Sin men' porto soural colmo dell'arco, onett, ardito: Che dal quarto al quint' argine è tragetto. Quiui soauemente spose il carco; Wield V nishi, Soaue per lo sæglio sæncio et erto Che sarebbe a le capre duro uarco: I ndi un'altro uallon mi fu scouerto. 311 nd attrib ·XX. ido i pras D i nuoua pena mi conuien far uersi, life; i lacque, Et dar materia al uentesimo canto Della prima canton, ch' è de' sommersi. wife; I o era gia disposto tutto quanto A riguardar ne lo scouerto fondo, TOTAL THE Che si bagnaua d'angoscioso pianto: E t uidi gente per lo nallon tondo rgento. Venir tacendo, et lagrimando al passo; Che fanno le letane in questo mondo. te centi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.3.3.15









Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15

#### INF. i mi parlana; et andanamo introcque. [张] 1: WI XXI. (ITTE c osi di ponte in ponte altro parlando, 11 digg Et gold Che la mia comedia cantar non cura, (31 4 Venimmo; et tenauamo'l colmo; quando R istemmo per ueder l'altra fessura A-METO Di Malebolge et glialti pianti uani: 1024 Et uidila mirabilmente oscura. e a trai Quale ne l'ArZana de Vinitiani 610170 Bolle l'inuerno la tenace pece irm de A rimpalmar li legni lor non sani, 77 c he nauicar non ponno; e'n quella uece I talk ter Chi fa suo legno nuouo; et chi ristoppa No. of the Le coste a quel, che piu uiaggi fece; 11 10 10 c hi ribatte da proda, et chi da poppa; रूवा थ्र Altri fa remi, et altri uolge sarte; Indi; Chi ter Teruolo, ct artimon rintoppa; IN THE I al non per fuoco, ma per diuin'arte Month Bollia la giuso una pegola spessa; MiDem Che'nuiscana la ripa d'ogni parte. ( PLST , 91 I uedea lei; ma non uedeua in essa I MA Ma, che le bolle, che'l bollor leuaua; कि हिस्स Et gonfiar tutta, et siseder compressa. la far fo M entre la giu fisamente miraua; al della Lo duca mo dixendo, guarda guarda, INFT ON Mi trasse a se del loco, dou'i stana. I the fe A llhor mi uolsi; come l'huom ai tarda m altimi Di ueder quel, che li conuien fuggire, ian atte Et cui paura subita sgagliarda; La carne



#### INF. Lo buon maestro; accio che non si paia, 21/1 Che tu ci sii, mi disse, giu t'aquatta Dop'uno cheggio, ch'alcun schermo t'haia. 77 1111 E t per null'offension ch'a me sia fatta, m 104 Non temer tu: ch'i ho le cose conte; Digital . ( 0 to E Perch'altra uolta fui a tal baratta. P oscia passo di la dal co del ponte; 284 1 (394) Et com'ei giunse in su la ripa sesta. The said Mester gli su d'hauer sicura fronte. c on quel furor et con quella tempesta; inti a Ch'escono i cani a dosso al pouerello; mi. mi Che di subito chiede, oue sarresta; Liemp v sairon quei disottol ponticello; HALL F Et uolser contra lui tutti i roncigli: invited ( Ma ei grido; nessun di uoi sia fello. Timates I nnan i che l'uncin uostro mi pigli; ad Dom Tragas' auanti lun di uoi, che m'oda; OU MIN Et poi di roncigliarmi si consigli. if pole T utti gridauan uada Malacoda: 11:170 Perch'un si mosse; et glialtri stetter fermi; 11011 Et uenn'a lui diændo, che gli approda. I POZZA C redi tu Malacoda qui nedermi 12007 Esser uenuto, disse'l mi maestro. LINETE Securo gia da tutt'i uostri schermi BE WE s anza uoler diuin, et fato destro? THE STE Lasciam'andar: che nel ciel è uoluto, & dagent ch'i mostr'altrui questo camin siluestro. a depte A Uhor gli fu l'orgoglio si caduto; 167 6 che si lascio cascar l'uncino a piedi; PLATER Et disse a glialtri, homai non sia feruto. 2 on lor Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



### INF. I rat'auanti Alichino, et Calcabrina; Comincio egli a dire; et tu Cagnazzo; (活出 Et Barbariaia quidi la deana. B: 0% ! L ibioato uegn'oltre, et Draghignazzo; 四四 Ciriatto sannuto, et Grafficane, (24)0 Et Farfarello, et Rubicante pazzo NI MEHR C ercate ntorno le bollenti pane: 1000 Costor sien salui insino a laltro scheggio, LINTE OF Che tutto'ntero na soura le tane. () lati O me Maestro che è quel, ch'i ueggio, rall per Diss'io? deh sanza scorta andianci soli; in white Se tu sa ir: ch'i per me non la cheggio: BARRE S e tu se si accorto, come suoli; # Male Non uedi tu, che digrignan li denti. 1000 Et con le ciglia ne mnaccian duoli? (HIAGON E t egli a me; non uo, che tu pauenti: broll di Lasciali digrignar pur a lor senno; it as do Ch'ei fanno cio per li lessi dolenti. Randa P er l'argine sinistro uolta dienno: m a lor Ma prim' hauea ciascun la lingua stretta Z TINO Coi denti uerso lor dua per cenno; N Clar E t egli hauea del cul fatto trombetta. han do Mana 5 d XXII. S TOTA I uidi gia aualier muouer ampo, 四次 四次 Et cominciare stormo, et far lor mostra. A electro Et tal uolta partir per loro sampo: IN THE TAT C orritor uidi per la terra uostra Graff. In O Aretini; et uidi gir qualdane, DNOTE: III Ferir torneamenti, et nuouer giostra, Straffil



### INF. I sapea qua di tuttiquanti'l nome; 1000 cofi for si li notai, quando furon eletti; (15 16) Et poi che si chiamaro, attesi come. Libia O Rubicante fa che tu gli metti pife;d Gliunghioni a dosso si , che tu lo scuoi; Sibe A Gridauan tutt'insieme i maladetti. E t io; Maestro mio sa; se tu puoi; Che tu sappi, chi è lo sciaqurato in En venuto a man de gliauersari suoi. valdi s L o duca mio li s'accosto allato; Lin,ch' Domandollo, ond'e fosse; et quei rispose; I fui del regno di Nauarra nato. 100 M ia madre a seruo d'un signor mi pose; 55 300 Che m'hauea generato d'un ribaldo infa Distruggitor di se, et di sue cose. is rito P oi su' famiglia del buon re Thebaldo: Me Gal Quiui mi misi a far baratteria; More i m Di ch'i rendo ragion in questo caldo. 17 10 1 E t Ciriatto; a cu di bocca uscia ME I HOLE D'ogni parte una sanna, come a porco; Midie Gli se sentir, come l'una sdruscia. Directory of I ra Malebranche era uenuto'l soro: 101110 Ma Barbaricia il chiuse con le bracia; legado Et disse; state'n la , mentr'io lo'nforco: N STITLE E t al maestro mio nolse la facia: M MARK Dimanda, disse, anchor; se piu disi व्या वात Saper da lui; prima, ch'altri'l disfacia. MI 1994 Lo dua; dunque hor di de glialtri rij: हिना हरत Conosci tu alcun, che sia Latino Che frale Sotto la peæ?et quegli; i mi partij 明清林 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Firenze. Ald.3.3.15

### INF. e uoi uolete ueder o udire, Incomincio lo spaurato appresso. 湖南 Thoschi, o Lombardi; i ne faro uenire. it quel M a stien le Malebranche un poco in cesso. \$ 5,570 Si che non teman de le lor uendette; Chard Et io seggendo in questo luoco stesso is or the P er un, ch'io so ne faro uenir sette, 10 Call Quando sufolero; com'è nostr' uso 14/300 Di far allhor che fuori alcun si mette. (र वहर c agnazzo a cotal motto leuo'l muso imi bu Crollando'l apo; et disse; odi malitia. chimale Che gli ha pensato per gittarsi giuso. l'ion L o nd'ei, c'hauea laciuoli a gran diuitia. Care fu Disse; malitioso son io troppo, Mangh Quando procuro a mia maggior tristita. Little Mil A lichin non si tenne; et di rintoppo 北京 A glialtri diss' a lui; se tu ti cali, Macro de I non ti uerro dietro di qualoppo: Meas M a battero soura la pere l'ali: 27.340 Lasassi'l colle; et sia la ripa saudo ICTO NO A ueder, se tu sol piu di noi nali. a set 1 O tu, che leggi, udirai nuouo ludo. Rela Ciascun da laltra costa gliocchi uolse; of gline Quel prima, ch'a cio far era piu crudo. ing men L o Nauarrese ben su tempo colse: m la Gar Fermo le piante a terra; et in un punto Salto; et dal proposto lor si sciolse: Di che ciascun di colpo su compunto; विशिष् Ma quei piu, che cagion fu del difetto: Pero si mosse; et grido, tu se giunto. ine fran Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

### 51 INF. E t poco ualse; che lale al sospetto Non potero anan Zar: quegli ando sotto; Et quei drizzo uolando suso il petto: N on altrimenti l'anitra di botto, Quando'l falcon s'appressa, giu s'attuffa; Et ei ritorna su cruciato et rotto. I rato Calcabrina della buffa volando dietro li tenne inuaghito Che quei campasse per hauer la Zussa: E t come'l barattier fu disparito, Cosi uolse gliartigli al su compagno; Et su con lui soural fosso ghermito. M a laltro fu bene sparuier grifagno littd, Ad artigliar ben lui; et amendue Cadder nel mezzo del bollente stagno. Lo caldo sghermidor subito sue: Ma pero di leuarsi era niente; s i hauean inuiscate l'ale sue. B arbaricia con glialtri suoi dolente Quattro ne se uolar da l'altra costa Con tutt' i raffi; et assai prestamente D i qua di la disceser alla posta: Porser gliunani uerso gl'impaniati; Ch'eran gia cotti dentro dalla crosta: E t noi lasciammo lor cos'impaciati. XXIII. I aciti soli, et san Za compagnia N'andauam lun dinan li, et laltro dopo; Come frati minor uanno per uia. 1111 g Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

#### INF. v olt'era in su la fauola d'Isopo 63 16 Chi Lo mi pensier per la presente rissa, Non Dou'ei parlo de la rana et del topo: c he piu non si pareggia mo et issa, 10040 Che lun con laltro fa; se ben s'accoppia Come Principio et fine con la mente fissa: 3 84 E t come lun pensier de laltro scoppia; ( M PIRE Cosi nacque di quello un'altro poi. Ham Che la prima paura mi fe doppia. Jan C I pensaua cosi; Questi per noi 100 04 Sono scherniti et con danno et con bessa 100 Si fatta ch'assai credo che lor noi. 3 Jun s e l'ira soura'l mal uoler s'aquessa; (acre) Ei ne uerranno dietro piu crudeli, Listory Che cane a quella leure, ch'egli accessa. PATH G ia mi sentia tutt'arriaiar li peli 10 mg De la paura; et stana indictro intento; Quand'i dissi; Maestro se non æli ( . K / X I e et me tostamente; i ho pauento JAY JULO Di Malebranche: noi glihauem gia dietro: M Find I gl'imagino si; che gia li sento. breffe E t quei; s'io fossi d'impiombato uetro, YIL L'imagine di fuor tua non trarrei אווו פודונ. Piu tosto a me; che quella dentro impetro. וואר מון P ur mo ueniano i tuoi pensier tra miei र दूस रंग्या Con simil atto et con simile facia; Che grua si che d'intrambi un sol consiglio fei. Margaria. s'egli è, che si la dextra costa giacia, gh haves Che noi possiam ne laltra bolgia sændere; Direnz' Noi fuggirem l'imaginata cacia. che per Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

## INF. Gia non compie di tal consiglio rendere; Chi gli uidi uenir con l'ale tese Non molto lungi per uolerne prendere. L o duca mio di subito mi prese; Come la madre, ch'al romore è desta, Et uede presso a se le fiamme acrés: c he prende'l figlio; et fugge; et non s'arresta Hauendo piu di lui che di se cura. Tanto che solo una camiscia uesta: E t quu dal collo de la ripa dura supin si diede a la pendente rocia; Che lun de lati a laltra bolgia tura. N on corse mai si tosto acqua per doccia A uolger ruota di molin terragno, Quand'ella piu uerso le pale approcia; c ome'l maestro mio per quel uinagno Portandosene me soural su petto, Come su figlio, et non come compagno. A pena furo i pie suoi giunti al letto d dim Del fondo giu; ch'ei giunser in sul colle Souresso noi: ma non gli era sospetto: c he l'alta prouidentia, che lor nolle Porre ministri de la fossa quinta, Poter dipartirs' indi a tutti tolle. L a giu trouammo una gente dipinta; Che qua intorno assai con lenti passi Piangendo, et nel sembiante stanca et uinta. E gli hauean cappe con cappuci bassi Dinanz'a gliocchi fatte de la taglia, Che per li monaci in Cologna fassi. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.3.3.15



### INF. E t io a lor; i fui nato et cresciuto Soural bel fiume d'Arno a la gran willa; Et son col corpo, ch'i ho sempre haunto. M a uoi chi siete; a cui tanto distilla, Quant'i ueggio dolor giu per le quance? nand Et che pena è in uoi, che si sfauilla? id: E t un rispos' a me; le cappe rance Son di piombo si grosse; che li pesi Fan cosi cigolar le lor bilance. F rati Godenti summo, et Bolognesi; Io Catalano, et costui Loderingo Nomati, et da tua terra insieme presi, c ome suol effer tolto un huom solingo. Per conseruar sua pace; et summo tali, Ch'ancor si pare intorno dal Gardingo. I aminaiai; o frati i uostri mali: Ma piu non dissi; ch'a gliocchi mi corse vn crucifisso in terra con tre pali. Quando mi uide, tutto si distorse Soffiando ne la barba co i sospiri: E'l frate Catalan, ch'a cio sacorse, M i disse; quel confitto che tu miri, Consiglio i Pharisei, che conuenia Porr'un huom per lo popolo a martiri. A ttrauersato et nudo è per la uia Come tu uedi; et è mestrer, che senta Qualunque passa, com'ei pesa pria: E t a tal modo il suocero si stenta In questa fossa, et glialtri dal concilio, Che fu per li Giudei mala sementa. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



INF. Quando la brina in su la terra assempra L'imagine di sua sorella bianca; Ma poco dura a la sua penna tempra; Lo uil anello, a cui la robba manca, si leua, et guarda, et uede la campagna Biancheggiar tutta; ond'ei si batte l'anca; R itorna a casa, et qua et la si lagna; Come'l tapin, che non sa che si faccia; Poi riede, et la speranza ringauagna v eggendo'l mondo hauer mutata faccia In poco d'hora; e prende suo uincastro; Et suor le pecorelle a pascer cacia; c osi mi fece sbigottir lo mastro, Quand'i gli uidi si turbar la fronte; Et cosi tosto al mal giunse lo'mpiastro: c he come noi uenimmo al quasto ponte, Lo duca a me si nolse con quel piglio Dolæ, ch'i uidi imprima a pie del monte. L e bracia aperse dopo alcun consiglio Eletto seco riquardando prima Ben la ruina; et diedemi di piglio. E t come quei; ch'adopera, et ishma; Che sempre par ; che'nnan li si proueggia; Cosi leuando me su uer la cima D un ronchion auisaua un altra scheggia Diændo soura quella poi t'aggrappa: Ma tenta pria, s'è tal, ch'ella ti reggia. N on era uia da uestito di cappa: Che noi apena, ei lieue, et io sospinto Potauam su montar di chiappa in chiappa: Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

#### INF. 1 07 01 E t se non fosse, che da quel preanto 1794 Piu, che da laltro, era la costa corta; I par Non so di lui; ma io sare' ben uinto. 100,1 M a perche Malebolge inuer la porta His de Del bassissimo pozzo tutta pende; No CHI Lo sito di ciascuna nalle porta; 10199 c he l'una costa surge, et laltra sænde: jan pote Noi pur uenimmo infine in su la punta; Amcht; Onde l'ultima pietra si sascende. ( LASTO ( L a lena m'era del polmon si munta, (KIDM Quando sui su; ch'i non potea piu oltre; शिव्या Anzi m'assisi ne la prima giunta. illy in the H omai convien, che tu cosi ti spoltre, DIT 10 1 Disse'l maestro: che seggendo in piuma litt for In fama non si uien, ne sotto coltre; 15 374 s an Za laqual chi sua uita consuma; IN ASS. Cotal uestiono in terra di se lascia; Qual fumo in aere, et in acqua la schiuma: CALL TAX E t pero leua su; uinci l'ambascia Min mi Con l'animo, che uinæ ogni battaglia. Il experit Se col su graue corpo non s'acascia. IN LA THE P iu lunga scala conuien, che si saglia: THE FE Non basta da costoro esser partito. in a chel Se tu m'intendi; hor fa si, che ti uaglia. muz e L enam' allhor mostrandomi fornito THE POP Meglio di lena, ch'i non mi sentia: म्या हारा Et dissi; ua; ch'i son forte et ardito. M on go S u per lo scoglio prendemmo la uia; is applied to Ch'era ronchioso, stretto, et malagenole, והאוזרו Et erto piu assai, che quel di pria. all bo Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



### INF. c on serpi le man dietro hauean legate: Quelle ficauan per le ren' la coda, E'l capo; et eran dinanz' aggroppate. E t eao ad un ch'era da nostra proda, S'auento un serpente; che'l trafisse La, doue'l collo a le spalle s'annoda. N e o si tosto mai ne i si scrisse; Com'ei s'accese, et arse, et cener tutto conuenne che ascando diuenisse: E t poi che su a terra si distrutto; La poluer si raccolse; et per se stessa In quel medesmo ritorno di butto: c osi per li gran saui si confessa, Che la phenice muore; e poi rinasce, はの数 Quand'al cinquecentesim'anno appressa. 2010 H erba, ne biado in sua uita non pasæ: 200 Ma sol d'incenso lachrime, e d'amomo; Et nardo e mirrha son l'ultime fasce. T THE Et qual è quei; che cade, et non sa como, Per for Za di Dimon, ch'a terra il tira, YMPT. O d'altra opilation, che lega lhuomo; 20/2 1 Quando si lieua, che'ntorno si mira TAP! Tutto smarrito da la grande angoscia, 14 torbit Ch'egli ha sofferta; et guardando sospira; N STEPS T al era'l peccator leuato poscia. O gushtra di Dio quant' è seuera; Tepen Che cotai colpi per uendetta croscia. L o duat il dimando poi, chi egli era: a (po b Perch'ei rispose; i pioui di Thosana, Poco tempo è in questa gola fera.







### P oi s'appiar; come di calda cera Fossero stati; et mischiar lor colore: Ne lun, ne laltro qua parea quel, ch'era; c ome proæde innanzi dall'ardore Per lo papiro suso un color bruno, 10 10 Che non è nero anchora; e'l bianco more 3 (2) G lialtri due riquardauano; et ciascuno 4 Gridana, ome Angel come ti muti: NK 91 Vedi, che qua non se ne due, ne uno. G ia eran li due capi un diuenuti; I DY MA Quando n'apparuer due figure miste 13.75M In una facia ou'eran due perduti. mid F ersi le braccia due di quattro liste: IZ (T) Le cosa con le gambe, il uentre e'l asso Diuenner membra; che non fur mai uiste. O gni primaio aspetto ini era casso: 地位 Due et nessun l'imagine peruersa No. of Parea; et tal sen' qua con lento passo. MER c ome'l ramarro sotto la gran fersa 1440 De di anicular cangiando sepe 1 pera Folgore par, se la uia attrauersa; The ma C osi parea uenendo uerso lepe EST ST De glialtri due un serpentello aceso W. Die e Liuido et nero, come gran di pepe. A CLUM E t quella parte donde prima è preso 41 pie Nostro alimento, a lun di lor trafisse: מסדבונו Poi cadde giuso innanzi lui disteso. BETO L o trafitto il miro; ma nulla disse: Dit the An li co pie fermati sbadigliana; 19/17 19/10 1 Pur come sonno, o febre l'assalisse. DE WAR Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.





### INF. c ome la mosca cede a la ZanZara, vede luciole gra per la nallea Forse cola, oue uendemma et ara; D i tante fiamme tutta risplendea L'ottana bolgia si, com' io m'accorsi, Tosto che su'la'ue'l sondo parea. it del E t qual colui, che si uengio con gliorsi, Vide'l arro d'Helia al dipartire, POTAT Quando i aualli al cielo erti leuorsi; E tipit c he nol potea si con gliocchi sequire, Y NON Che uedess' altro, che la fiamma sola in the Si come nuuoletta in su salire; 15, ch I al si mouea ciascuna per la gola ingi a t Del fosso: che nessuna mostra il furto; IME Et ogni fiamma un peccatore inuola. Wa ch I stana soura'l ponte a neder surto; 100 700 Si che s'i non hauesse un ronchion preso. Co che t Caduto sarei qui sanz' esser urto. inte E'l duca, che mi uide tanto atteso, 1000 4 Disse; dentro da' fochi son gli spirti: OR part Ciasan si fascia di quel, ch'egli è inceso. it que fa M aestro mio risposi per udirti in the Son io piu certo: ma gia m'er' auiso, I TRITIS Che cosi fosse; et qua nolena dirti, TOTAL c hi e'n quel foco, che uien si diviso lado ne Di sopra, che par surger de la pira, NA MI T Ou' Eteocle col fratel fu miso? Done per R isposemi; la entro si martira . 1 TE 3 vlisse, et Diomede; et cos' insieme CONNO A la uendetta corron, com' a l'ira: PAY ON Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.



# INF. c onsiderate la uostra semenza: Fatti non fost a uiuer, come bruti; Ma per seguir uirtute, et conoscenza. L i miei compagni fec' io si acuti Con quest' oration pictola al camino; Ch' apena poscia gli haurei ritenuti: E t uolta nostra poppa nel mattino De remi facemmo ale al folle uolo Sempr' acquistando del lato mancino. I utte le stelle gia de laltro polo vedea la notte; e'l nostro tanto basso. Che non surgena fuor del marin solo. C inque uolte raceso, et tante casso Lo lume era di sotto da la luna, Poi ch'entrati erauam ne l'alto passo; Quando n'apparue una montagna bruna Per la distantia; et paruem' alta tanto. Quanto ueduta non n'haueu'alcuna. N oi a allegrammo; et tosto torno in pianto: Che da la nuoua terra un turbo nacque; Et percosse del legno il primo canto. I re uolte il fe girar con tutte l'acque; A la quarta leuar la poppa in suso, Et la prora ire in qui com'altru' piacque; I nfin che'l mar fu sopra noi richiuso. XXVII. G ia era dritta in su la fiamma et queta Per non dir piu; et qua da noi sen'gia Con la liantia del dola poeta.





### INF. M a percio che giamai di questo fondo Non ritorno alcun, s'i odo il uero; Sen Za tema d'infamia ti rispondo. I fui huom d'arme; et poi su cordigliero Credendomi si cinto fare ammenda: Et certo il creder mio ueniua intero; s e non fosse'l gran prete a cui mal prenda, Che mi rimsse ne le prime colpe: Et come, et quare uoglio che m'intenda. 1076 M entre ch' io forma sui d'ossa et di polpe, id po Che la madre mi die; l'opere mie (M N Non furon leonine, ma di uolpe. (1) 100 G li accorgimenti, e le coperte uie IN THE I seppi tutte; et si menai lor arte, W. W. Ch'al fine de la terra il suono uscie. 165:1 Quando mi uidi giunto in quella parte Di mia eta, done ciascun dourebbe A P Calar le ucle, et racoglier le sarte; TI IT C io, che pria mi piaceua, allhor m'increbbe; ME DIE Et pentuto, et confesso mi rendei; it Min Ai miser lasso; et giouato sarebbe. L o principe de nuoui Pharisei = 1 TE Hauendo guerra presso a Laterano, Et non con Saracin, ne con Giudei; M. qual c he ciascun su nimico era Christiano; Et nessun era stato a uincer acri. & partiet Ne mercatante in terra di Soldano; PORT N e sommo officio, ne ordini sacri IR dolon Guardo in se; ne in me quel capestro, che solea far li suoi cinti piu macri: Mando Non II. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15

# INF. A Minos mi porto: et quegli attorse Otto uolte la coda al dosso duro; Et poi che per gran rabbia la si morse, D isse; questi è de rei del soco suro: Perch'io la doue nedi, son perduto; Et si uestito andando mi rancuro. Quand' egli hebbe'l suo dir assi compiuto; La fiamma dolorando si partio Torændo et dibattendo'l corno aquto. N oi passamm' oltre et io, e'l duca mio Su per lo saglio infino in su laltr' ara; Che cuopre'l fosso, in che si paga il fio A quei, che sommettendo acquistan carco. XXVIII. c hi poria mai pur con parole sciolte 100 Diær del sangue, et de le piaghe a pieno; Ch'i hora uidi per narrar piu uolte? o gni lingua per certo uerria meno Per lo nostro sermone, et per la mente; C'hanno a tanto comprender poco seno. s e s'adunasse anchor tutta la gente, Che gia in su la fortunata terra Di puglia su del su sangue dolente P er li Troiani, et per la lunga guerra, Che de l'anella fe si alte spoglie, Come Liuio scriue, che non erra; C on quella, che senti di colpi doglie Per contastare a Ruberto Guiscardo; Et laltra, il cui ossame anchor s'accoglie Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di





### INF. E t fa saper a i due miglior da Fano, A messer Guido, et ancho ad Angiolello; che, se l'annueder qui non è uano, ·lo 6 ittati saran fuor di lor nasello, giro: Et macerati presso a la Catolica lo. Per tradimento d'un tiranno fello. T ra l'isola di Cipri et di Maiolica Non uide mai cotal fallo Neptuno, MITTI ro. Non da Pirate non da gente Argolica. Quel traditor; che uede pur con l'uno, ATTIK Et tien la terra che tal è qui meco FIRE; Vorrebbe di nedere effer diginno; F ara uenirli a parlamento seco: Poi fara si; ch'al uento di Focara id leve; Non fara lor mestier uoto ne preco. E t io a lui; dimostram, et dichiara; Se unoi chi porti su di te nouella; Chi è colui da la ueduta amara. A llhor pose la mano a la mascella D'un su compagno; et la bocca gli aperse Gridando, questi è desso, et non fauella: Questi sacrato il dubitar sommerse In Cesare affermando, che'l fornito iglia; Sempre con danno l'attender sofferse. O quanto mi parena sbigottito Con la lingua tagliata ne la strozza Curio; ch'a diær fu æsi ardito: E t un; c'hauea luna et laltra man mozza; Leuando i moncherin per l'aura fosca, Si che'l sanque facea la faccia sozza, ii Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



## I fea'l padre e'l figlio in se ribelli: Achitophel non fe piu d'Absalone Et di Dauid co i maluagi pun Telli. affa: P erch'i parti cosi giunte persone, duolo Partito porto il mi cerebro lasso 4: Dal su principio, ch' è in questo troncone: c osi s'osserua in me lo contrapasso. XXIX. L a molta gente, et le diuerse piaghe franchen Hauean le luci mie si'nnebriate; Che de lo star a pianger eran uaghe: M a Virgilio mi disse; che pur guate? Perche la uista tua pur si soffolge La que tra l'ombre triste smozzicate? I u non hai fatto si a l'altre bolge: Pensa; se tu annouerar le credi; Che miglia uentidue la nalle nolge: E t gia la luna è sotto nostri piedi: Lo tempo è poco homai, che n' è concesso; Et altr' è da ueder, che tu non credi. s e tu hauessi, rispos'io appresso, Atteso a la cagion, per ch'i quardana; Forse m'hauresti anchor lo star dimesso. P arte sen' gia; et io dietro gli andaua; Lo duca qua facendo la risposta, Et soggiungendo; dentro a quella caua, Dou'i teneua gliocchi si a posta, Credo ch'un spirto del mio sangue pianga La colpa che la que cotanto costa. iii Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.











## INF. E t l'Aretin che rimase tremando. Mi disse; quel folletto è Gianni Schicchi; Et ua rabbioso altrui cosi conciando. o , diss' io lui , se l'altro non ti ficchi Li denti a dosso; non ti sia fatica A dir chi è , pria che di qui si spicchi. E t egli a me; quell' è l'anima antica Di Mirrha sælerata; che diuenne Al padre suor del dritt' amore amica. Questa a peccar con esso cosi uenne Falsificando se in altrui forma; Come laltro, che'n la sen' na, sostenne P er quadagnar la donna de la torma Falsificar in se Buoso Donati Testando, et dando al testamento norma. E t poi ch'e due rabbiosi fur passati, Soura au io hauea l'occhio tenuto; Riuolsilo a quardar glialtri mal nati. I uidi un fatto a quisa di liuto; Pur ch'egli hauess' haunta l'anquinaia Tronca dal lato, che l'huomo ha forcuto. L a grave idropisi; che si dispaia Le membra con l'homor, che mal conuerte, Che'l uiso non risponde a la uentraia; F aceua lui tener le labbra aperte; Come l'ethico fa; che per la sete Lun uerso'l mento et laltro in su riuerte. o uoi; che senza alcuna pena sete (Et non so io perche) nel mondo gramo; Diss'egli a noi; quardate, et attendete Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



## INF. E t io a lui; chi son li due tapini; li; Che fuman, come man bagnata il uerno Giacendo stretti a tuoi dextri confini? 'amo. Qui la trouai; et poi nolta non dierno, Rispose, quando pioui in questo greppo; Et non credo che deano in sempiterno. L un è la falsa; ch' accuso Giuseppo: Laltr' è il falso sinon Greco da Troia: Per febre acuta gittan tanto leppo. CETTIO. E t lun di lor; che si reco a noia Forse d'esser nomato si oscuro; col pugno li percosse l'epa croia: Quella sono, come foss' un tamburo: Et mastro Adamo li percosse'l uolto col braccio suo, che non parue men duro, Diændo a lui, anchor che mi sia tolto Lo muouer per le membra, che son graui; Ho io il braccio a tal mestrer disciolto: o nd'ei rispose; quando tu andaui Al fuoco non l'hauei tu cosi presto: Ma si et piu l'hauei, quando coniaui. E t l'hidropico; tu di uer di questo: Ma tu non fost si uer testimonio, La' ue del uer foste a Troia richiesto. s'i dissi falso, et tu falsash'l conio, Disse Sinon; et son qui per un fallo, Et tu per piu ch'alcun' altro Dimonio. R icorditi spergiuro del canallo, Rispose quei, c'haueua insiata l'epa; Et siati reo, che tutto'l mondo sallo. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Firenze. Ald.3.3.15

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

#### INF. E t te sia rea la sete, onde ti crepa, is the Disse'l Grew, la lingua; et l'acqua marcia, i: pot Che'l uentre innan li gliocchi si t'assepa. in odic A llhora'l monetier; cosi si squarcia DAch La boat tua per su mal, come sole: 1974 Che s'i ho sete, et homor mu rinsarcia; I u hai l'arsura el capo, che ti dole; J GOTTON Et per leaar lo specchio di Narcisso, 11 707 14 5-1407 Non uorreste a'nuitar molte parole. A d ascoltarli er'io del tutto fisso; 10 17 6 7 Siel u Quando'l maestro mi disse, hor pur mira; Che per pow è, che tew non mi risso. Will lette Quand'io'l sent a me parlar con ira; m,cha volsimi uerso lui con tal uergogna, Y DET Ch'anchor per la memoria mi si gira. 105 E t qual è quei che su dannaggio sogna; Ris do Che sognando disidera sognare; HO MA Si che quel ch' è come non fosse, agogna; " Jone I al mi fec' io non potendo parlare; C)ITEL Che distaua scusarmi, et scusaua ami pa Me tuttauia et no'l mi credea fare. Mi,Ma M ag nor difetto men uergogna lana, 1: 4 mg Disse'l maestro, che'l tu non è stato: " it it me Pero d'ogni tristita ti disgrana: was the E t sa ragion ch'i ti sia sempre a lato; Ritt of Se piu auien che fortuna t'accoglia. Lamb | Oue sian genti in simigliante piato: no day Che uoler do udire è bassa uoglia. ST STORY Edge; XXXI. Lato che Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

## v na medesma lingua pria mi morse, Si che mi tinse luna et laltra quancia; maras Sepa. Et poi la medicina mi riporse: c osi od'io che solena la lancia D'Achille et del su padre esser cagione Prima di trista, et poi di buona mancia. N oi demmo'l dosso al misero uallone Su per la ripa, che'l cinge dintorno Attrauersando senz' alcun sermone. Quiu' era men che notte, et men che giorno; si che'l uiso m'andaua innanzi poco: WY TO: Ma io senti sonar un alto corno I anto, c'haurebbe ogni tuon fatto fioco; Che contra se la sua uia seguitando Dirizzo gliocchi miei tutti ad un loco: D opo la dolorosa rotta, quando Carlo Magno perde la santa gesta, Non sono si terribilmente Orlando. P oco portai in la alta la testa; Che mi parue ueder molt' alte torri: Ond' i, Maestro di che terra è questa. E t egli a me; pero che tu trascorri Per le tenebre troppo da la lungi, Auien che poi nil maginare aborri. I u uedra ben, se tu la ti congiungi, Quanto'l senso s'inganna di lontano: Pero alquanto piu te ste so pungi: P oi caramente mi prese per mano, Et disse; pria che noi sian piu auanti, A aio che'l fatto men ti paia strano, Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



















### INF. I u dei saper ch'i su'l conte V golino, Et questi l'arœuescouo Ruggieri: lia ello: Hor ti diro, perch'i son tal uicino. d; c he per l'effetto de suo ma pensieri Fidandomi di lui io fosse preso, Et poscia morto, dir non è mestieri. THA P ero quel, che non puoi hauere inteso; legro: Cioè come la morte mia fu cruda; v dirai; et saprai, se m'ha offeso. re ale B reue pertugio dentro da la muda; g; il ar Laqual per me ha'l titol de la fame, E'n che conuien anchor ch'altrui si chiuda; M'hauea mostrato per lo su forame Piu lume gra; quand'i fea'l mal sonno, a pena Che del futuro mi squarcio il nelame. ana; Questi pareua me maestro et donno ea. Caciando'l lupo e' lupicini al monte, Perch'e Pisan ueder Luca non ponno. C on agne magre, studiose et conte Gualandi con Sismondi et con Lanfranchi s'hauea messi dinanZi da la fronte. I n picciol corso mi pareano stanchi Lo padre e' figli; et con l'agute scane Mi parea lor neder fender li fianchi. Quando sui desto innanzi la dimane; Pianger senti fra'l sonno i miei figliuoli, Ch'eran con meco; et dimandar del pane. B en se crudel; se tu qua non ti duoli Pensando cio, ch'al mi cuor s'annuntiaua: Et se non piangi; di che pianger suoli? Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

## INF. G ia era desto; et l'hora s'appressaua, che'l abo ne solena esser addotto; Et per su sogno ciascun dubitana; E t io senti chiauar l'uscio di sotto A lhorribile torre: ond'io quardai Nel ui so a miei figliuoi sen Za far motto. I non piangeua, si dentro impietrai: Piangeuan elli: et Anselmucio mio Disse; tu quardi si Padre: che hai? Meter P ero non lagrimai, ne rispos' io Tutto quel giorno, ne la notte appresso. Infin che laltro sol nel mondo uscio. c om' un poco di raggio si fu messo Nel doloro so carare, et io sarsi MAT D Per quattro uisi il mi aspetto stesso; A mbo le mani per dolor mi morsi: Et quei pensando, ch'i'l fesse per uoglia Di manicar, di subito leuorsi; E t disser; Padre assai ci sia men doglia, Se tu mangi di noi: tu ne uestisti Queste misere arni; et tu le spoglia. Quetami allhor, per non farli piu tristi: lan ( Lo di et laltro stemmo tutti muti: Ahi dura terra perche non t'aprish? P oscia che fummo al quarto di uenut, STATE I Gaddo m si gitto diste so a piedi Diændo, Padre mio che non m'aiuti? Quiui mori: et come tu mi ucdi. vid'io ascar ti tre ad un ad uno Tra'l quinto di c'l sesto : ond' i mi diedi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.





## INF. E lla ruina in si fatta cisterna: Et forse par anchor lo corpo suso Dell'ombra; che di qua dietro mi uerna: I u'l dei saper; se tu uien pur mo giu so: Egli e ser Branca d'oria; et son piu anni Poscia passati, ch'ei su si racchiuso. DHe. I credo, diss'io lui, che tu m'inganni: Che Branca d'oria non mori un quanche; Et mangia, et bee, et dorme, et ueste panni. N el fosso su, diss'ei, di Malebranche La, doue bolle la tenace pece, Non era giunto anchor Micheri Zanche; c he questi lasao'l Dianolo in sua nece Nel corpo suo, et d'un suo proximano, brigo, Che'l tradimento imsieme con lui sece. M a distendi horamai in qua la mano; A primi gliocchi: et io non glie n'apersi: Et cortesia su lui esser uillano. A hi Genouest huomini diuerst D'ogni costume, et pien d'ogni magagna Perche non siete uoi del mondo spersi: c he col peggiore spirto di Romagna Tronai un tal di noi; che per su opra In anima in Cocito gia si bagna, E t in corpo par uiuo anchor di sopra. XXXIV. V exilla regis prodeunt inferni verso di noi: pero di nanzi mira, Disse'l maestro mi; se tu'l disærni. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



## INF. s 'ei fu si bel com' egli è hora brutto, Et contra'l su fattore al lo le ciglia; Ben dee da lui proæder ogni lutto. O quanto parue a me gran marauiglia, Quando uidi tre face a la sua testa: Luna dinanzi; et quella era uermiglia: हुरक्ष L altr' eran due, che s'aggiungeno a questa Sour'esso'l mezzo di ciascuna spalla; Et si giungeno al luogo de la cresta: E t la dextra parea tra bianca et gialla: La sinistra a ueder era tal; quali plant Vengon di la , oue'l Nilo s'aualla. s otto ciascuna usciuan due grand' ali. Quanto si conueniua a tant' uccello: 7.5 Vele di mar non uid' io mai cotali. mt; N on hauen penne; ma di uilpistrello Era lor modo: et quelle suolazzana Si che tre uenti si mouen da ello. Quindi Cocito tutto s'aggelaua: Con sei occhi piangeua; et per tre menti Gociaua'l pianto et sanguinosa baua. D a ogni boaa dirompea co denti Vn pecator a quisa di maciulla; Si che tre ne facea cosi dolenti. A quel dinan (i il morder era nulla Verso'l graffiar: che tal uolta la schiena Rimanea de la pelle tutta brulla. Quell' anima la su, c'ha si gran pena, Disse'l maestro, è Giuda sariotto; Che'l capo ha dentro, et fuor le gambe mena. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.3.3.15





# INF. E t uenne a l'hemisterio nostro: et forse Per suggir lui lascio qui il luogo uoto Quella; ch' appar di qua, et su ricorse. L uogo è la giu da Bel Tebu rimoto Tanto quanto la tomba si distende; Che non per uista, ma per suono è noto D un ruscelletto che quiui discende Per la buca dun sasso, ch'egli ha roso col arso, ch'egli anolge, et pom pende. Lo duca et io per quel camino ascoso Entrammo a ritornar nel chiaro mondo: Et senza cura hauer d'alcun riposo s alimmo su ei primo, et io secondo, Tanto; ch'i uidi de le cose belle, che porta'l ciel per un pertugio tondo: E t quindi usammo a rineder le stelle. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.











Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15













#### PVRG. N e la nostra partita su men tosta. ·III · CH WI A uegna che la subitana suga Dispergesse color per la campagna mi a Riuolt' al monte, oue ragion ne fruga; CHE COM I mi ristrinsi a la fida compagna: meich Et come sare io senza lui corso? YE THE Chi m'auria tratto su per la montagna? 'y acm E i mi parea da se stesso rimorso IZ ORDET O dignitosa conscientia et netta, Ix & po Come t'è picciol fallo amaro morso. MINIT NO Quando li piedi suoi lasciar la fretta, ULT M Che l'honestade ad ogn' atto dismaga; w.cne La mente mia, che prima cra ristretta, ! (ittild L o'ntento rallargo, si come uaça; ad Ari Et diedi'l uiso mio incontra'l poggio, i wold Che'nuer sol ael piu alto si dislaga. ווסוד עוון : L o sol, che dietro fiammeggiana roggio, I CHETTAN Rotto m' era dinanz' a la figura, IIM tro C'haueua in me da suoi raggi l'appoggio. CREATE I mi nolsi dallato con paura D'esser abandonato; quand' i uidi LITTLE I 47% TO Solo dinanz' a me la terra oscura: of die E'l mi conforto, perche pur diffidi, with faid A dir mi comincio tutto riuolto? Wil ma Non credi tu me teco, et ch' io ti quidi? ine po V espero è gia cola; dou' è sepolto Lo corpo dentr' alqual io faceu' ombra: PRINTE ! Napoli l'ha, et da Branditio è tolto. Lamina et i mira







Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15





















#### PVRG. D en quando tu sarai tornato al mondo. CONT ! Et riposato de la lunça uia; liche pl Seguito'l ter to spirito al secondo; # LOCT R icorditi di me; che son la Pia: tel of Siena mi fe: dissecemi Maremma: 1450 Salsi colui; che'nnanellata pria D isposando m'hauea con la fua gemma 1000 2 17/ VI. ly large Quando si parte'l giuoco de la Zara; MIS GE Colui che perde si riman dolente Repetendo le uolte; et tristo impara: 節章 c on l'altro se ne ua tutta la gente: 3472 Qual na dinan (; et qual di rietro'l prende; Lis Bera Et qual da lato li si reca a mente: May be E i non sarresta; et questo, et quello intende: Ima di A cui porge la man, piu non fa pressa: Et cosi da la calca si disende: Lifte des I al era io in quella turba spessa 1,000 Volgendo a loro et qua et la la facia; 1 (100) Et promettendo mi scioglica da essa. mil m Quiu' era l'Aretin, che da le bracia MINISTE & Fiere di Ghin di Tacto hebbe la morte; া লি Et l'altro, ch'annego correndo'n cacia. Y STEE Quiui pregaua con le mani sporte all sente Federigo nouello; et quel da Pisa, DON EL Che se parer lo buon Marzuato sorte. pop V idi Conte Orso; et l'anima divisa D. PHON Dal corpo suo per astro et per inuegota, in the sur Come dicea, non per colpa commsa: it wedt h Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15



## PSRG. E t hora in te non stanno sen Za guerra Li uiui tuoi; et lun laltro si rode Di quei, ch' un muro et una fossa serra. c era misera intorno da le prode Le tue marine; et poi ti quarda in seno, s'alcuna parte in te di pace gode. c he nal, perche ti racconciasse'l freno Iustiniano; se la sella è nota? sanz' esso fora la uergogna meno. A hi gente; che doureste esser deuota, Et lasciar seder Cesare in la sella; Se ben intendi do, che Dio ti nota. et tayes Guarda, com' esta fiera e' fatta fella, Per non esser corretta da gli sproni, Poi che ponesti mano a la predella. O Alberto Tedesco; ch' abbandoni Costei ch' è fatta indomita et seluaggia, Et dourest' inforcar li suoi arcioni; indo: G iusto giudicio da le stelle caggia Soura'l tu sanque; et sia nuouo, et aperto 107514 Tal, che'l tu successor temen Za n'haggia: THE C'hauete tu e'l tu padre sofferto that. Per apidigia di costà distretti 140 Che'l giardin de l'omperio sia diserto. 74014 V ien a ueder Montecchi, et Cappelletti; Monaldi, et Philippeschi huom senza cura; Color qua tristi, et costor con sospetti. V ien crudel, uieni; et uedi la presura De tuoi gentili; et cura lor magagne; Et uedra Santafior, com' è sicura.

#### PVRG. v ien a ueder la tua Roma; che piagne Wit; vedous sola, et di et notte chiama, Min. Cesare mio perche non m'accompagne? v ien a ueder la gente, quanto s'ama: a polit Et se nulla di noi pieta ti moue; E MATA A uergognar ti uien de la tua fama: 13 1746 E t se liato m'e; o sommo Gioue. 100 0 17 che fosti'n terra per noi crucifisso. TE Z I Son li gusti occhi tuoi riuolti altrone? 13% 744 o è preparation; che nel abisso nia Wo De'l tu consiglio fai per alcun bene In tutto dal accorger nostro scisso? c he le terre d' Italia tutte piene 12 14E Son di tiranni; et un Marcel diuenta I DUE TH Ogni uillan, che parteggiando viene. रहे तिक F iorenza mia ben puoi esser contenta Vit a que Di questa digression, che non ti toca: m degn Merce del popol tuo, che si argomenta. de mi M olti han gustitia in cuor; ma tardi soca, perde Per non uenir sanza consiglio a l'arco: Ma'l popol tuo l'ha in sommo de la boata. M olti rifiutan lo comune incarco: Ma'l popol tuo solicito risponde 2 Hede Sen Za chiamar; et diæ, i mi sobbarco. lorde, et H or ti fa lieta; che tu hai ben onde: CAR CAM Tu riaa: tu on pace: tu on senno. MUNCH s'i dico'l uer, l'effetto no'l nasconde. DITAGO A thene et Lacedemona; che fenno L'antiche leggi, et suron si ciuili; TO 00 . Feær al uiuer ben un picciol cenno लिंड्रिक हो Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

# PVRG. v erso di te; che fai tanto sottili Prouedimenti; ch'a mezzo nouembre Non gunge quel, che tu d'ottobre fili. Quante uolte del tempo; che rimembre Legge, moneta, et officio, et costume; Hai tu mutato et rinouato membre? Et se ben ti ricorda et uedi lume; vedrai te simigliante a quella'nferma; Che non puo trouar posa in su le piume; M a con dar uolta su dolore scherma. P osaa che l'accoglien Te honeste et liete EY L Fur iterate tre et quattro uolte; vene. sordel si trasse, et disse; uoi chi siete? P rima ch'a questo monte fosser uolte L'anime degne di salir a Dio; haa: Fur l'ossa mie per Ottauian sepolte. nente. di a I son virgilio; et per null' altro rio Lo del perde', che per non hauer fe: Lara: la botto Cosi rispose allhora il duca mio. Qual' è colui; che cosa innanzi se Subita uede, ond' ei si marauiglia; Che crede, et no diændo, ella è, non è; I al parue quegli: et poi chino le ciglia; Et humilmente ritorno uer lui; Et abbracciollo, oue'l nutrir s'appiglia. O gloria de Latin, disse; per cui Mostro cio, che potea la lingua nostra; O pregio eterno del loco, ond' i fui,





#### PVRG. N on hauea pur natura iui dipinto; 10 4 Ma di suavita di mille odori Vi facea un incognito indistinto. s alue regina in sul uerde, e'n su fiori WE10 Quindi seder cantando anime uidi; 14 14 Che per la ualle non paren di fuori is gold P rima che'l poco sol homai s'annidi; 1919 Comincio'l Mantouan che ci hauea uolti; index. Tra color non uogliate, ch' i ui quidi. 斯加 D i questo balzo meglio gliatti e' uolti Conoscerete uoi di tutti quanti; M, C F che ne la lama qui tra essi accolti. Taign. c olui; che piu sied' alto, et fa sembianti 142 11 D'hauer negletto cio che far douea, must \$ Et che non moue boat a glialtrui anti; Eloc la R idolfo imperador fu; che potea N EL SETO Sanar le piaghe c'hanno Italia morta. Ina,ch Si che tardi per altro si ricrea. E Pugli L'altro; che nella uista lui conforta; lidel fe Resse la terra doue lacqua nasce; wing and Che monta in Albia et Albia in mar ne porta: व्योव की O ttachero hebbe nome; et ne le fasce हार पर वर Fu meglio assai, che vincistao su figlio the fold Barbuto; cui luxuria et otro pasce. Shan E t quel nasetto; che stretto a consiglio THE PLA Par con colui, c'ha si benigno aspetto; brigge Mori fuggendo, et iffiorando il giglio: G nardate la , come si batte il petto. Laltro uedete, c'ha fatto a la quancia De la sua palma sospirando letto.









### PVRG. Et egli a me; le quattro chiare stelle, Che uedeui staman, son di la basse; Et queste son salite, ou' eran quelle. wolfe, a wolf: grade, ide c om' i parlaua, et Sordello a se'l trasse Diændo, uedi la il nostr' auersaro; Et drizzo'l dito, perche la quatasse. D a quella parte, onde non ha riparo La piccola uallea, er' una biscia, Forse qual diede ad Eua il cibo amaro. onde, I ra l'herba e' fior uenia la mala striscia e chical Volgendo adhor adhor la testa, e'l dosso ide. Leaando; come bestia, che si liscia. m am I nol uidi; et pero diær nol posso; bende, Come mosser gli astor celestiali: hor has Ma uidi ben et luno et laltro mosso. s entendo fender l'aere a le uerdi ali Fuggio'l serpente; et gli angeli dier uolta Q471: Suso a le poste riuolando iguali. dorna L'ombra; che s'era a Giudice raccolta, Quando chiamo; per tutto quello assalto pd; allura Punto non su da me quardare sciolta. S e la lucerna che ti mena in alto. Troui nel tu arbitrio tanta cera. 0; Quant' è mestier insin al sommo smalto; nps. r al aus C omincio ella; se nouella uera Di Valdimagra, o di parte uiana Sai; dill' a me; che qua grande la era. C hiamato fui Currado Malaspina. wyde? Non son l'antico; ma di lui discesi: A miei portai l'amor, che qui raffina. erde.



# PVRG. Quand' io, che mem hauca di quel d'Adamo, vinto dal sonno in su l'herba inchinai, La'ue gia tutt' e anque sedauamo. N e l'hora; che comincia i tristi lai La rondinella press' a la mattina Fors' a memoria de suoi primi quai; E t che la mente nostra peregrina Piu da la carne, et men da i pensier presa ids. A le sue uisson quasi è diuina; I n sogno m parea ueder sospesa rid, Vn' aquila nel ciel con penne d'oro regis. Con l'ale aperte, et a calare intesa: E t esser mi parea la; doue foro 7/2 Abandonati i suoi da Ganimede, in fira; Quando su ratto al sommo concistoro. F ra me pensaua; forse questa fiede Pur qui per uso; et forse d'altro loco e fiz fermant Disdegna di portarne suso in piede. P oi mi parea che piu rotata un poco Terribil come folgor, discendesse; Et me rapisse suso insin al foco. I ui pareua ch'ella et io ardesse; Et si lo'nændio imaginato cosse, Che conuenne chel sonno si rompesse. N on altrimenti Achille si riscosse Gliocchi suegliati riuolgendo in giro, Et non sapendo la doue si fosse; Quando la madre da Chiron a Schiro Trafugo lui dormendo in le sue bracia, La onde poi gli Greci il dipartiro;



## PVRG. L'ettor tu uedi ben com' io innal ?o La mia materia; et pero con piu arte piacia, Non ti marauigliar s'i la rincal?o. N oi a appressammo; et erauam in parte; Che cola, doue mi parea un rotto, Pur com'un fesso, che nuro di parte; v idi una porta, et tre gradi di sotto into: Per gire ad essa di color diuersi, Tr. Et un portier, ch' ancor non facea motto. E t come l'occhio piu ct piu u'apersi; TTIO: vidi'l seder sopral grado soprano I al ne la facia, ch'i non lo soffersi: E t una spada nuda haueua in mano; 184 Che riflettea i raggi si uer noi. Ch' i dirizzana spesso'l niso in nano. D itel costina; che uolete uoi? a4: Comincio egli a dire: ou' è la scorta? Guardate, che'l uenir su non ui noi. D onna del ciel di queste cose accorta, Rispose'l mi maestro a lui, pur dian li Ne disse; andate la ; quiui e' la porta. E t ella i passi uostri in bene auanzi, Riamincio'l cortese portinaio: रतां : Venute dunque a nostri gradi innanzi. L a ne uenimmo: et lo saglion primaio Bianco marmo era si pulito et terso; Ch' i mi specchiai in esso, qual i paio. E ra'l secondo tinto piu, che perso, D'una petrina runida et arsiccia Crepata per lo lungo et per trauerso.



# PVRG. P oi pinse l'uscio a la porta sacrata Dicendo, intrate: ma facciou' accorti; Che di fuor torna, ch'indietro si quata. E t quando sur ne cardini distorti Li spigoli di quella regge sacra, Che di metallo son sonanti et forti; N on ruggio si ,ne si mostro si acra Tarpea; come tolto le fu'l buono Metello; donde poi rimase macra. I mi riuolsi attento al primo tuono; Et te Deum laudamus, mi parea v dir in uoce mista al dolce suono. I al imagin apunto mi rendea Cio, ch'i udia; qual prender si suole, laws. Quand' a cantar con organi si stea: c'hor si, hor no s'intendon le parole. ·X. P oi summo dentr' al soglio de la porta; Che'l mal amor de lanime disusa, Perche fa parer dritta la uia torta; s onando la senti esser richiusa: Et s'i hauesse gliocchi uolti ad essa; Qual fora stata al fallo degna scusa? N oi salauam per una pietra fessa, Che si moueua duna et daltra parte; Si come l'onda, che fugge, et s'appressa. Qui si conuien usar un poco d'arte, Comincio'l duca mio, in accostarsi Hor quinci hor quindi al lato, che si parte.





## PVRG. ischi H Quiu' era historiata l'alta gloria la gede Del Roman prince, lo cui gran ualore Mosse Gregorio a la sua gran uittoria: E t dico di Traiano imperadore: # 10 PE Et una uedouella gli era'l freno ) byon Di lagrime atteggiata et di dolore. JAK DIE D intorn' a lui parea calcato et pieno 3 6世代 instald Di canalieri; et l'aguglie ne l'oro Souresso in uista al uento si mouieno. 177 14 8 L a mserella infra tutti costoro M3141 Parea diær; Signor fammi uendetta WET HET Di mi figlio ch'è morto, ond'i m'accoro. E NOM O E t egli a lei risponder; hor aspetta 19: 4 mg Tanto, ch'i torni: et ella; Signor mio; it for torn Come persona, in cui dolor s'affretta; Line the S e tu non torni?et ei; chi fia, dou' io, morte fi La ti fara: et ella; l'altrui bene Haife qu A te che fia, se'l tuo metti in oblio? o nd' elli; hor ti conforta: che conuene with Ch Ch'i solua il mi douer an Zi ch' i moua: 1200 4 Giustita uole, et pieta mi ritene. ilaz hi C olui; che mai non uide cosa noua; A S ARTH Produsse esto uisibile parlare La s for Nouello a noi, perche qui non si troua. IN HOLS M entr' io mi dilettana di quardare the and L'imagini di tante humilitadi, in litte o Et per lo fabro lor a ueder care; NOW WOL E co di qua; ma fanno i passi radi; mx per Mormoraua'l pocta, molte genti: er mer Questi ne'nuieranno a gli alti gradi. H Hege



### PVRG. d with L a qual fa del non uer uera rancura 13 101 Nascer, a chi la uede cosi fatti; Me per Vid'io color, quando posi ben cura. 83 fe to v er' è che piu et meno eran contratti, well of Secondo c'hauean piu et meno a dosso: 1109 Et qual piu patientia hauea ne gliatti. ASTRETAN P iangendo parea diær piu non posso. 140 ·XI. Pared! the few O Padre nostro; che ne cieli stai 1150,0 Non circonscritto, ma per piu amore, Ch'a primi effetti di la su tu hai; in the c 1) de la L audato sia'l tu nome e'l tu nalore Da ogni creatura; com' è degno (M Porte) May who Di render gratte al tu dolce napore. V egna uer noi la pace del tu regno: of gala Che noi ad essa non potem da noi; wift, ch s'ella non uien; con tutto nostro'ngegno. Di kama C ome del su voler gliangeli tuoi to da Fan sacrificio a te cantando Osanna; 18 万田 Cosi facciano gli huomini de suoi. M THE W दिशा D a hoggi a noi la cotidiana manna; San Za laqual per quest' aspro diserto ा । वा A retro na, chi piu di gir s'affanna. I MANY E t come noi lo mal, c'hauem sofferto, AT DUTO Perdoniamo a ciascun; et tu perdona OX dett Benigno; et non quardare al nostro merto. la for a N ostra uira, che di leggier s'addona, 11 % detto Non spermentar con l'antico auersaro; ion noi Ma libera da lui, che si la sprona. Mile Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.









## PVRG. Quest' opera gli tolse quei confini. tha putiz. ierba; D i pari; come buoi, che uanno a giogo; plora, M'andaua io con quest' anima carca, Tha. Fin che'l sofferse il dolæ pedagogo: M a quando disse; lascia lui, et uarca; m spina Che qui è buon co la uela et co remi it hora? Quantunque puo ciascun, pinger sua barca; Many; D ritto, si com'andar unolsi, rifemi Con la persona; auegna ch'e pensieri Mi rimanesser et chinati et sæmi. 1474. I m' era mosso; et seguia uolontieri Del mi maestro i passi; et amendue sde, 06. Gia mostrauam, com' erauam leggieri; Quando mi disse; uolgi gliocchi in giue: de, Buon ti sara per alleggiar la uia Witt; Veder lo letto de le piante tue. विद्यापः c ome perche di lor memoria sia, Sour'a sepolti le tombe terragne Portan segnato quel, ch' egli era pria; o nde li molte uolte se ne piagne Per la puntura de la rimembranza, Che solo a pij da de le calcagne; s i uid'io li, ma di miglior sembian Za Secondo l'artificio, figurato, CATIO, Quanto per uia di fuor dal monte auan Za. 10114. v edea colui; che fu nobil creato ·lo: Piu d'altra creatura; qui dal cielo wight Folgoreggiando sænder da un lato. 10:

#### PVRG. V edena Briareo fitto dal telo 7:314; 6 Celestiale star da laltra parte JA A Graue a la terra per lo mortal gelo. : sprho V edea Timbreo, uedea Pallade, et Marte MONA TYO Arman anchor intorn' al padre loro 1 lion of Mirar le membra de Gizanti sparte. 11/19/14 V edea Nembrot a pie del gran lauoro u di pen Quasi smarrito, et riquardar le genti. ik ratrah Che'n Sennaar con lui superbi foro. एक विश्व O Niobe con che occhi dolenti e li mort vedeu' io te segnata in su la strada In wide m Tra sette et sette tuoi figliuoli spenti. More to O Saul come'n su la propria spada Aperbite Quiui pareui morto in Gelboe; iduals d'i Che poi non senti pioggia, ne rugiada. THE SHE XIL O folle Aragna si uedea io te 101 94 Gia mezza aragna trista in su gli straci LA GIA Dell' opera, che mal per te si fe. N NOW IT O Roboan gia non par che minaci: MO GUNI Quiui è il tu segno: ma pien di spauento Wish , al Nel port' un carro, prima ch'altri'l caci. at pin M ostrau' anchor lo duro pauimento; I gla un Com' Almeon a sua madre se caro T WETLIT W Parer lo suenturato adornamento. M STWIF M ostrana; come i figli si gittaro Soura Sennacherib dentro dal tempio; Morenta ion di Et come morto lui quiui'l lasciaro. ions the c Mostrana la ruina e'l crudo scempio; es ben de Che se Tamiri, quando disse a Ciro, in di no Sangue sitisti, et io di sangue t'empio. Little 19



## PVRG. A noi uenia la creatura bella SI; Mal Bianco uestita, et ne la facia, quale June 5 Par tremolando matutina stella. to the fact L e bracia aperse; et indi aperse l'ale: int qua Disse; uenite: qui son presso i gradi; INTOT THE Et ageuolemente homai si sale. MINO O A quest' annuntio uegnon molto radi: 35 700 PT O gente humana per uolar su nata מק מסון או Perche a poco uento cosi cadi? uju delet M enoci oue la rocia era tagliata: fic io Quiui mi batte l'ale per la fronte; mo in Poi mi promise sicura l'andata. mone o C ome a man destra per salire al monte, TIX IS THAT Oue siede la chiesa, che sognoque lend; et t La ben quidata sopra Rubaconte. You I b S i rompe del montar l'ardita foça Ble ditt Per le scalce, che si fero ad etade, TAT PAT Ch'era sicuro'l quaderno et la doga; ind de le C osi s'allenta la ripa, che cade trandan Quiui ben ratta da laltro girone: Ma quinci et quindi l'alta pietra rade. N oi uolgend' iui le nostre persone "CHAMO Beati puperes spiritu, uoci R fromd Cantaron si che nol diria sermone. THE C A hi quanto son diverse quelle foci IN WINS O Da'l Infernali: che quiui per canti OUTE s'entra, et la giu per lamenti feroci. an che I G ia montauam su per li scaglion santi; יו מוסוד ב Et esser mi parea troppo piu leue, isfilet Che per lo pian non mi parea d'auanti: ul linido

# PVRG. o nd'i; Maestro di qual cosa greue Leuata s'è da me; che nulla quasi Per me fatica andando si riceue? ale: R ispose; quando · I · P · che son rimasi Anchor nel volto tuo presso che stinti, Saranno, come lun, del tutto rasi; F ien li tuo pie dal buon uoler si uinti; Che non pur non fatica sentiranno, Ma fia diletto lor esser su pinti. A llhor fec' io; come color, che uanno con cosa in capo non da lor saputa. Senon ch'e cenni altrui suspiciar fanno: P erche la mano ad accertar s'aiuta; Et æræ; et troua; et quell' officio adempie. Che non si puo fornir per la ueduta: Et on le dita de la dextra sæmpie Trouai pur sei le lettere; che'nase Quel de le chiaui a me soura le tempie: A che quardando il mi duca sorrise. XIII. 1 7 442. N oi erauamo al sommo de la scala; Oue secondamente si rise qu Lo monte, che salendo altrui dismala: I ui cosi una cornice lega Dintorno'l poggio, come la primaia; Senon che l'arco su piu tosto piega. o mbra non gliè, ne segno, che si paia: Par si la ripa; et par si la uia schietta Col liuido color de la petraia. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.





















Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15







## PVRG . E ao dolenti lo tu padre et io Ti cercauamo: et come qui si tacque; Cio che pareua prima, dispario. I ndi m parue un'altra con quell' acque Giu per le gote, che'l dolor distilla, Quando per gran dispetto in altrui nacque; E t dir; se tu se sire de la uilla, Del cu' nome ne' Dei su tanta lite, 12; Et ond' ogni scientia disfauilla; v endica te di quelle braccia ardite, ide; Ch'abbraciar nostra figlia o Pisistrato: E'l signor mi parea benigno et mite de; R isponder lei con uiso temperato; Che farem noi a chi mal ne desira; 5 474; Se quei, che a ama, è per noi condannato? Tende. P oi uidi genti accese in soco d'ira ma; Con pietre un giouinetto ancider forte 18712 Gridando a se pur martira martira: 07 41Td E t lui uedea chinarsi per la morte, Che l'aggrauaua gia inuer la terra; Pidgin; Ma de gliocchi facea sempr' al ciel porte O rando a l'alto sire in tanta guerra Che perdonasse a suoi persecutori Con quell' aspetto, che pieta diserra. Quando l'anima ma torno difori A le cose, che son fuor di lei uere; I riconobbi i miei non falsi errori. L o duca mio; che mi potea uedere Far si, com' huom che dal sonno si slega; Disse; che hai che non ti puoi tenere?





#### PVRG. I ti seguitero, quanto mi lece, IF THOT Rispose; et se ueder summo non lascia, TOTAL L'udir ci terra giunti in quella uece. ומצ אנו A Uhora incomiciai; con quella fascia, 1 915 A Che la morte dissolue, men' uo suso; saffe de Et uenni qui per l'infernal ambasaia: 1 500 E t se Dio m'ha in sua gratia richiuso Tanto che uol ch'i ueggia la sua corte अत दार then let Per modo tutto fuor del modern' uso; N on mi celar chi fosti an'li la morte; 20180 Ma dilmi: et dimmi s'i uo ben al uaro: MED TH Et tue parole sian le nostre scorte. MAG L ombardo fui; et fu chiamato Marco: TON POL Del mondo seppi; et quel ualor amai, I I TIME Alqual ha hor ciascun diste so l'arco: ( INC M P er montar su dirittamente uai: माजा जिल्ला Cost rispose; et soggumse; i ti prego, Che per me preghi, quando su sarai. A STORY E t io a lui; per sede mi ti lego · 191 mer Di far do, che mi chiedi; ma io soppio 地点 Dentr' a un dubbio, s'i non me ne spiego. 12 70 P' rim' era sæmpio; et hor è fatto doppio S MANA Ne la sententia tua; che mi sa certo The che Qui et altroue quello, ou' io l'acoppio. is brown L o mondo è ben cosi tutto diserto Tra (m D'ogni uirtute, come tu mu sone, to the Et di malitia gravido et coverto: STATE ! M a prego che m'additi la cagione Parl be Si; ch'i la uegoa, et ch'i la mostri altrui: CHIM che nel ciel uno, et un qua giu la pone.



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.























## PVRG. E t quella; che l'affanno non sofferse Fin a la fine col figlio d'Anchise; westo; se stessa a uita sanza gloria offerse. pug10) P oi quando sur da noi tanto divise Illud: Quell' ombre, che ueder piu non potersi; Nuono pensier dentro da me si mise; D el qual piu altri nacquero et diuersi: Et tanto duno in altro uaneggiai; d. che gliocchi per uaghezza rimpersi; meni; E'l pensamento in sogno trasmutai. 074; N ellhora, che non puo'l calor diurno Intepidar piu il freddo de la luna Vinto da terra, o talhor da Saturno; Quando i Geomanti lor maggior fortuna Veggiono in oriente innanz' a l'alba Surger per uia che poco le sta bruna; M i uenne in sogno una femina balba nacque Con gliocchi guerci, et soura' pie distorta; Con le man monche, et di colore scialba. e; I la miraua: et come'l sol conforta Le fredde membra, che la notte aggrana; Cosi lo squardo mio le facea scorta L a lingua; et poscia tutta la drizzana In poco d'hora; et lo smarrito uolto, Com' amor unol, cosi lo colorana. P oi ch'ell' hauea'l parlar cosi disciolto; Cominciau' a cantar si che con pena Da lei haure mio intento riuolto. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Firenze. Ald.3.3.15





Firenze.
Ald.3.3.15





### PVRG. v atten' homai: non uo, che piu t'arresti: che la tua stantia mi pianger disagia; Col qual maturo cio che tu dicesti. N epote ho io di la, c'ha nome Alagia, withl Buona da se, pur che la nostra casa s persen Non facia lei per exemplo maluaça: 17 all E t questa sola m'è di la rimasa. = parol IN ty XX. Who. C ontra miglior uoler uoler mal pugna: Jolan Onde contral piacer mo per piacerli IN N Trassi dell'acqua non satia la spugna. MANY Mossimi; e'l duca mo si mosse per li is the Luoghi spediti pur lungo la roccia; In chi Come si ua per muro stretto a merli: wife d C he la gente; che fonde a gocia a gocia i fra Per gliocchi'l mal, che tutto'l mondo ocupa; מוחות Da laltra parte in suor troppo s'approcia. Well H M aledetta sie tu antica Lupa; line Che piu che tutte laltre bestie hai preda I COUNTY Per la tua fame sanza fine cupa. 可加 O ciel; nel cui girar par che si creda Ordice 1 Le condition de qua giu trasmutarsi; Mis ter Quando uerra, per cui questa disceda? IX PHO! N oi andauam co i passi lenti et scarsi; (Dodge Et io attento a l'ombre, ch'i sentia Mer; Pictosamente piangere et lagnarsi: in lac E t per uentura udi, dolæ Maria. Dinanz' a noi chiamar cosi nel pianto; Come fa donna che'n partorir sia. THE ! 7 CH1 Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.









# PVRG. p oi ripigliammo nostro camin santo Guardando l'ombre, che giacen per terra वात: Tornate qua in su l'usato pianto. N ulla ignorantia mai cotanta guerra mi fe disideroso di sapere; Se la memoria mia in cio non erra; Quanta pare mi allhor pensando hauere: Ne per la fretta dimandare er' oso; Ne per me li potea cosa uedere: c osi m'andaua timido et pensoso. TO L a sete natural; che mai non satia, ada Senon con l'acqua, onde la feminetta me fo; Samaritana dimando la gratia; M i trauagliana; et pungemi la fretta Per la'mpacciata uia retr' al mi duca; nu der Et condolemi a la giusta uendetta: orte will E t eao; si come ne scriue Luci, Che Christo apparue a due ch'erano'n uia, Gia surto suor de la sepulchral buca; C i apparue un' ombra: et dietr' a noi uenia Da pie guardando la turba, che giace: Ne ci addemmo di lei, si parlo pria D iændo; Frati miei Dio ui dea paæ Noi a uolgemmo subito; et Virgilio Rende lui'l cenno, ch'a cio si conface: P oi commaio; nel beato concilio Ti ponga in pace la uerace corte; Che me rilega nel eterno exilio. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.













lmages reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15

### PVRG. s e cosi è; quai lumi, o quai candele Ti stenebraron si; che tu drizzasti is questi Posaia diretro al pesator le uele? cour I E t egli a lui; tu prima m'inuiasti Idunque Verso Parnaso a ber ne le sue grotte; (N M d Et prima appresso Dio m'alluminast. MONTE CH F acest; come quei che ua di notte; mmi, dos Che porta il lume dietro, et se non gioua; talio, Pl Ma dopo se fa le persone dotte: in my le Quando dicesti, secol si rinoua; aro et P Torna quistia, et primo tempo humano; Et progenie sænde dal ciel noua. KK MN P er te poeta sui, per te Christiano. מוניון! Ma perche ueggi me do, ch'i dissegno; If fiate A colorare stendero la mano. 16 15 164 G ia era'l mondo tutto quanto pregno mile We De la uera credenza seminata THE . Per li messagn de l'eterno regno; Ma:che E t la parola tua sopra toccata क ि अर् Si consouaua a i noui predicanti: Ond' io a uisitarli presi usata. merse V ennermi poi parendo tanto santi; 4 quell Che quando domitian li perseguette, lals fig Sen 7a mi lagrimar nor fur lor pianti: E t mentre che di la per me si stette; DAMA AT Io li souenni; et lor dritti costumi ONOM! Fer dispregiar a me tutt' altre sette. When da E t pria ch'i conducesse i Greci a fiuni Ma le as Di Thebe poetando , hebb' io battesmo: Ma per paura chiuso Christian sumi "PIZZan Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.





### PVRG. ET enne M ele et locuste suron le uiuande; Che nutriro'l Battista nel diserto: Perch' egli è glorioso, et tanto grande, Quanto per l'enangelio u' è aperto. IIIXX M entre che gliocchi per la fronda uerde moni, Ficana io cosi; come far sole, Chi dietr' a l'uccellin sua uita perde; L o piu che padre mi disse; Figliuole धर्राः विश्व vienn' horamai: che'l tempo, che c'è imposto, Piu utilmente compartir si uole. I uolsi'l uiso, e'l passo non men tosto in gran Appresso a i saui; che parlauan sie Che l'andar mi facen di nullo costo: THE MALLS. E t eao pianger et cantar s'udie td chall Labia mea Domine per modo NOT CHAN Tal, che diletto et doglia parturie. O dolæ Padre che è quel, ch'i odo; dro: Comincia' io?et egli, ombre che uanno Forse di lor douer soluendo'l nodo. (277° S i come i peregrin pensosi fanno Giugnendo per camin gente non nota; Che si uolgon ad essa, et non ristanno; C osi diretr' a noi piu tosto mota Venendo et trapassando a ammirana. D'anime turba tacita et deuota. N e gliocchi era ciascuna oscura et caua. Pallida ne la facia, et tanto scema; Che da l'ossa la pelle s'informana. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.







# PVRG. p erch'io a lui; se ti riduci a mente, Qual fost meco, et qual i teco fui; rotto. Anchor sia graue il memorar presente. Di quella uita m uolse costui. fetta; Che mi ua innan li laltr'hier, quando tonda vi si mostro la suora di colui: Letta E'l sol mostrai. Costui per la profonda TAL; Notte menato m'ha da ueri morti th. Con questa uera carne che'l seconda. Tai I ndi m'han tratto su li suoi conforti Salendo et rigirando la montagna; Gei. Che drizza uoi, che'l mondo fece torti. I anto dice di farmi su compagna; dia! Ch'i saro la doue fia Beatrice: retio, Quiui conuien, che senza lui rimagna. Stid. V irgilio è questi che cosi mi dice: Et additailo: et quest' altr' è quell' ombra; Per cui scosse dianzi ogni pendice pe il più Lo uostro regno, che da se lo sgombra. 4172 UTIZ N e'l dir l'and ar ,ne l'andar lui piu lento Facea: ma ragionando andauam forte; 1 1 m 1 m Si come naue pinta da buon uento. Et l'ombre; che parean cose rimorte; Per le fosse de gliocchi ammiratione im put Trahen di me di mi uiuer accorte. E t io continuando'l mi sermone nai: Dissi; ella sen' na su forse piu tarda, Che non farebbe, per l'altrui cagione. ii Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15



















# PVRG. E t uidi spirti per la fiamma andando: LA Perch'i quardau' a i lor et a miei passi Compartendo la uista a quando a quando. A ppresso'l fine, ch'a quel hinno fassi, Gridauan alto urum non cognosco: Indi ricominciauan l'hinno bassi. F initol' ancho gridauan, al bosco Corse Diana, et Helice caccionne, Che di venere haue sentito il tosco. I ndi a cantar tornauan': indi donne Gridauan' et mariti che fur cash Come uirtute et matrimonio imponne. E t questo modo credo che lor basti 14: Per tuttol tempo, che'l foco gli abruscia: Con tal cura conuien et con tai pasti c he la piaga da sezzo si ricuscia. XXVI. M entre che si per l'orlo uno innanz' altro Ce n'andauamo, et spesso il buon maestro frs: Diana, quarda, gioui ch'io ti scaltro; F eriami'l sole in su l'homero destro; Che gia raggiando tutto l'occidente TING. Mutaua in bianco aspetto di cilestro: E t io facea co l'ombra piu rouente Parer la fiamma: et pur a tanto inditio Vidi molt' ombre and and o poner mente. Questa su la cagion, che diede initio Lor a parlar di me: et cominciarsi \$0; A dir; colui non par corpo fittitio. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.





Ald.3.3.15

#### PVRG. ly di to B eato te; che de le nostre marche; a mot Riaminaio colei che pria ne chiese; Maffer Per uiuer meglio experientia inbarche. 1) d me L a gente che non uien con noi, offese raid, ch Di cio; perche qua Cesar triomphando Regina contra se chiamar s'intese: whe m P ero si parton Sodoma gridando, is the pu Rimprouerando a se com'hai udito, m, che Et aiutan l'arsura uergognando. ur et 14 N ostro peccato su Hermaphrodito: Ilui; li Ma perche non seruammo humana legge SAMO Sequendo come bestie l'appetito; ms dr I n obbrobrio di noi per noi si legge, adife, q Quando partiama il nome di colei, in (et Che s'inbestio ne l'imbestiate schegge. MOUNT for H or sai nostri atti, et di che fumo rei: LOTTOY D Se forse a nome unoi saper chi semo; ertin tett Tempo non è da dire, et non saprei. inel di F arotti ben di me uolere sæmo: ins ch'd Son Guido Guiniælli; et qua mi purço in firms Per ben dolermi prima ch'a lo stremo. 13 ch an Quali ne la trishtia di Licurgo I Do n si fer due figli a riueder la madre; The in Tal mi fe'ao; ma non a tanto insurgo; lik liha Quand' i udi nomar se stesso il padre Ita hai Mio et de glialtri miei miglior, che mai a diam Rime d'amor usar dolci et leggiadre: e Jane E t senza udir et dir pensoso andai For me Lunga fiata rimirando lui; in day Ne per lo foco in la piu m'appressai. \* Potr



### PVRG. life com P oi forse per dar luogo a lui, secondo mb'id che presso hauea, disparue per lo foco; ule a Come per acqua pesce andando al fondo. ile ma I mi sea al mostrato innanzi un poco; undand Et dissi, ch'al su nome il mi desire Apparecchiana gratioso loco. MINN OF E i comincio liberamente a dire; HE HET Tan m'abbelis uotre cortois deman; Wirgilia Chi eu non puous, ne uneil a uos cobrire. B puote I eu sui Arnaut; che plor e uai cantan men, no Con si tost uei la spassada folor; Me G Et uei grau sen le ior, che sper denan. בן מינון בי A ra uns preu pera chella nalor. होत व्य Che uns ghida al som de le scalina, 1 großer Souegna uns a temps de ma dolor: is a port P oi s'ascose nel foco, che gli affina. 13 crede MAY LO ·IIVXX THE THE S i come quando i primi raggi uibra In hom La, doue'l su fattor il sanque sparse. T 17 Cadendo Hibero sotto l'alta libra און נונ En l'onde in Gange di nuouo riarse; 咖啡 Si stana il sol; onde'l giorno s'en gina; TOUTO WY Quando langel di Dio lieto a apparse. Beatri F uor de la fiamma stana in su la rina; 8 st non Et antaua; beati mundo corde, mame in In uoce assai piu che la nostra uiua: Lor che Poscia; piu non si ua, se pria non morde A Is med Anime sante il foco: intrate in esso; M HOLE Et al cantur di la non siate sorde. the me La







Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15









Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15





lmages reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15





# PVRG. L a uirtu, ch'a ragion discooso ammanna, the la 11 Si com' egli eran candelabri apprese, jua pa Et ne le uoci del cantare Osanna. 10 0 1 b D isopra fiammeggiana il bel arnese Piu chiaro assai, che luna per sereno int qua 'granata | Di mezza notte nel suo mezzo mese. I mi riuolsi d'ammiration pieno is ana ule figli Al buor Virgilio: et esso mi rispose Con uista carca di stupor non meno: 100 m C I ndi rendei l'aspetto a l'alte cose; w che Che si moueno incontr'a noi si tardi. rm pett Che foran uinte da nouelle spose. שמנו לעד L a donna mi sgrido; perche pur ardi in luce Si ne l'affetto de le uiue luci; BIRTO A Et cio che uien diretr' a lor non quardi? Fresh a C enti uid' io allhor, com' a lor duci, THE CT S Venir appresso uestite di bianco: e penne b Et tal candor giamai di qua non fuci. LA PET ME L'acqua splendea dal sinistro canto. TIMEY L Et rendea a me la mia sinistra costa; M Lett S'i riguardaua in lei, come specchio ancho. to, che Quand'io da la ma rina hebbi tal posta, TO ET Che solo il fiume mi facea distante; me i ui Per ueder meglio, a passi diedi sosta: ו מם זה E t uidi le fiammelle andar auante pull tre Lasciando dietr' a se l'aer dipinto; I cran Et di tratti pennelli huea sembiante; Loud north D i ch'egli sopra rimanea distinto hano de Di sette liste tutte in quei colori; ि लाक onde se l'arco il sole, et Delia il anto. 010



# PVRG. as La E t esso tendea su lun' et laltr' ale 11/16 Tra la mezzana et le tre et tre liste; the di Si ch'a nulla fendendo facea male: was gove I anto salinan, che non eran uiste: STEETTO Le membra d'oro hauea, quant' era uccello; ir dorm Et bianche laltre di uermiglio miste. wh feth N on che Roma di carro cosi bello 3 habit Rallegrasse Aphricano, ouer Augusto; iral a Ma quel del sol saria pouer con ello: t roje Quel del sol; che suiando su combusto 72 hau Per l'oration de la terra deuota, 11 47 Quando su Gioue arcanamente gusto. mdo la T re donne in giro da la destra rota 1075 S 164 venian dan Zando; luna tanto rossa. THE DAKE Ch'apena fora dentr' al foco nota; under i L altr' era, come se le carni et l'ossa Fossero state di smeraldo fatte; La ter 74 parea neue teste mossa: al fette E t hor pareuan da la bianca tratte. Hor da la rossa; et al canto di questa ाष्ट्र वित्र WHY 4 1 Laltre toglien l'andar et tarde et ratte. Marka D a la sinistra quattro facen festa In porpora uestite dietr' al modo LOWET Duna di lor, c'hauea tre occhi in testa W hmo A ppresso tutto il pertrattato nodo W saff Vidi due uecchi in habito dispari, 当日 四日 Ma pari in atto et honestato et sodo. STO WE L un si mostraua alcun de famigliari In di Lor Di quel sommo Hippocrate; che natura In fol A gli animali fe, ch' ell' ha piu cari: "40 tre



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15





# PVRG. Guardami ben: ben son, ben son Beatriæ. 2 10 come degnasti d'acceder al monte? a, che Non sapei tu, che qui è lhuom feliæ? G liocchi mu cadder qui nel chiaro fonte: 1 118 3 Ma ueggendom' in esso trassi a l'herba; um inte the fia Tanta uergogna mi grauo la fronte. C osi la madre al figlio par superba; that bet Com' ella paru' a me: perche d'amaro y drizz Senti'l sapor de la pietate acerba. sido che E lla si tacque; et gliangeli cantaro. In large Di subito, in te Domine speraui; Malti Ma oltre pedes meos non passaro. 110stre S i come neue tra le uiue traui - fi tal Per lo dosso d'Italia si congela "LE MEYE Soffiata et stretta da li uenti schiaui; E hauer P oi liquefatta inse stessa trapela; MIG COD Pur che la terra, che perde ombra, spiri; il terrer Si che par foco fonder la candela; hant eg C osi sui senza lagrime et sospiri Bimpo An Zi'l antar di que, che notan sempre bundo Dietr' a le note de glieterni giri: ווצוון | ם M a po ch'intesi ne le dolci tempre in ame Lor compatire a me piu che se detto This fea Hauesser, Donna perche si lo stempre; 明月 L o giel, che m'era'ntorn' al cor ristretto, ्यं वे व Spirito et acqua fessi; et con angoscia HILLY Da la boad et da gliocchi usci del petto. n to all to E lla pur ferma in su la destra coscia mile i p Del carro stando et ale su stantie pie, "gri q volse le su parole cosi poscia: IN THE



### PVRG. N e l'impetrare spiration mi ualse; Con lequali et in sogno et altrimenti 1stro Lo riuocai; si poco a lui ne calse. y on n I anto giu cadde; che tutti argomenti appia A la salute sua eran qua corti, Hori (gr Fuor che mostrarli le perdute genti. 11 4 100 P er questo uisitai luscio de morti; well a Et a colui, che l'ha qua su condotto, th m Li prieghi miei piangendo furon porti. Sa da L'alto fato di Dio sarebbe rotto; e foffe Se Lethe si passasse, et tal uiuanda Fosse qustata senz' alcuno scotto. lak fiti D i pentimento, che lagrime spanda. विद्या तर् ills from XXXI. inche do O tu, che se dila' dal fiume sacro; mis tra Volgendo su parlar a me per punta. i hins he Che pur per taglio m'era parut' acro, ile lable R icomincio sequendo senza cunta; agendo Di, di, se quest' è uero: a tant' acusa in falls Tua confession connien esser congunta. is che E ra la mia uirtu tanto confusa; ild; fe Che la noce si mosse, et pria si spense, in the a Che da gli organi suoi fosse dischiusa. ualpa P ow sofferse: poi disse; che pense? lounde Rispondi a me: che le memorie triste Linoles . In te non son anchor da l'acqua offense. c onsusion, paura insieme miste Mi pinser un tal si suor de la boaa; I PINETI Mat Alqual intender sur mestier le uiste. Tando





## PVRG. E t come la mia facta si distese; Posarsi quelle belle creature Da loro apparsion, l'occhio comprese: E t le mie luci anchor poco sicure in dia vider Beatrice uolta in su la fiera; ch'è sola una persona in due nature. s otto su uelo et oltre la rivera verde pareami piu se stessa antica 性性 Vincer; che l'altre qui quand' ella c'era. D i penter si mi punse iui l'ortici; Che di tutt' altre cose qual mi torse Piu nel su amor, piu mi si fe nimica. Ek. I anta riconoscenza il cor mi morse; 346 Ch'i caddi uinto: et qual allhora femmi; sta, salsi colei, che la cagion mi porse. P oi quando'l cor di fuor uirtu rendemmi; La donna, ch'i hauea trouata sola, Sopra me uidi: et dicea; tiemmi, tiemmi. I ratto m'haue nel fiume infino a gola; Et tirandosi me dietro sen' gina 1- w sour'esso l'acqua lieue, come spola. Quando su presso alla beata rina; Asperges me si dolæmente udissi; Ch'i nol so rimembrar, non ch'i lo scriua. L a bella donna nelle braccia aprissi: Abbracciommi la testa; et mi sommerse; Oue conuenne ch'io lacqua inghiottissi: I ndi mi tolse, et bagnato m'offerse Dentr' a la danza de le quattro belle; Et ciascuna col bracio mi coperse.



### PVRG. P er gratia fa noigratia, che disuele A lui la boaa ma; si che discerna La seconda bellezza, che tu cele. pondo o isplendor di uina luce eterna tuoi Chi pallido si fece sotto l'ombra fondo: Si di Parnaso, o beue in sua citerna; c he non paress' hauer la mente ingombra Tentando a render te; qual tu paresti La dou' harmoniZando il ael t'adombra, Quando nell'aere aperto ti soluesti? rald; JIXXX. 177% I ant' eran gliocchi miei fissi et attenti A disbramarsi la decenne sete; lucro; to fall Che glialtri sensi m'eran tutti spenti: E t essi quinci et quindi hauen parete THE Di non caler; cosi lo santo riso 74% A se traheli con l'antica rete: The sale Quando per for Za mi fu uolto'l ui so Ver la sinistra mia da quelle Dee; IT QUE, perch'io udia da loro un troppo fiso. L a disposition, ch'a neder ee Ne gliocchi pur teste dal sol percossi, San Za la uista alquanto esser mi fee: M a poi ch'al poco il uiso riformossi (I dico al poco per rispetto al molto Sensibil, ond' a for Za mi rimossi); V idi in sul braccio destro esser riuolto Lo glorioso exercito, et tornarsi Col sole et con le sette fiamme al uolto. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.





#### PVRG. E t uidero scemata loro scola. no di Cosi di Moise come d'Helya Et al maestro suo canquata stola " quel 1: Widi T al torna' 10: et uidi quella pia Soura me starsi; che conducitrice - Larbo sche d Fu de mie passi lungol fiume pria: E t tutto'n dubbio dissi; ou'e Beatrice? नार्थ वर्ष Et ella, uedi lei sotto la fronda nd ei pi Nuoua sedersi in su la sua radice. W dd v edi la compagnia, che la circonda: 14 Wids Glialtri dopo'l Griphon sen' uanno suso triom Con piu dolæ an con et piu profonda. kdogm E t se fu piu lo suo parlar diffuso; wender Non so: pero che gia ne gliocchi m'era I donna Quella, ch' ad altro'ntender m'hauea chiuso. anto Jo s ola sedeasi in su la terra uera, upain Come quardia lasciata li del plaustro. Call III Che legar uidi a la biforme fiera. L'arro; I n ærchio le faceuan di se claustro ा हिल्ह Le sette Nimphe con que lumi in mano; " NOCE 14 Che son sicuri d'aquilone et d'austro. WHIT! Qui sarai tu poco tempo siluano; DOW & Et sarai meco sanza fine ciuc Timbo L Di quella Roma, onde Christo e Romano: IX per lo P ero in pro del mondo, che mal uine, WE WELL Al arro tien hor gliocchi; et quel, che uedi, se trane Ritornato di la fa che tu scriue: Me del C osi Beatrice: et io; che tutto a i piedi E che Tit De suo commandamenti era deuoto; INGR XY La mente et gliocchi, ou'ella nolle; diedi. IT & COT



Ald.3.3.15















# PARADISO. A gloria di colui, che tutto moue, Per l'uniuer so penetra, & risplende In una parte più or meno altroue. N el ciel, che piu de la sua luce prende Fu io; & uidi cose, che ridire Ne sa ne puo, qual di la su discende; p erch' appressando se al suo disire Nostro'ntelletto si profonda tanto, Che retro la memoria non puo ire. v eramente quant' io del regno santo Ne la mia mente pote' far thesoro, Sara hora materia del mu canto. o buono Apollo a l'ultimo lauoro Fa me del tuo nalor si fatto naso. Come dimanda dar l'amato alloro. I nsin a qui l'un grogo di l'arnaso Assai m fu: ma hor con amendue M' è huopo intrar nel aringo rima so. Entra nel petto mio, & spira tue; si come quando Marsia trahesti De la nagina de le membra sue. o diuina uirtu si mi ti presti Tamto, che l'ombra del beato regno Segnata nel mi capo manifesti. v enir uedrami al tu diletto legno, Et coronarmi allhor di quelle foglie, Che la materia et tu mi fara degno. s i rade uolte Padre se ne coglie Per triomphar o Cesare o poeta (Colpa et uergogna de l'humane uoglie); x 1111









































larges reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15





Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ald.3.3.15

## PAR. 1/178 C ost da un di quelli spirti pij che / Detto mi fu, or da Beatrice, di di Sicuramente, er credi come a Dij. Denty ! prim ueggio ben si come tu t'annidi Nel proprio lume; & che da gliocchi'l traggi, Y no no Perch'e corrusa si come tu ridi: Creden M a non so chi tu se, ne perche haggi il bens Anima degna il grado de la spera, Sammo Che si uela a mortai con glialtrui raggi. W diri Questo diss'io diritto a la lumera, cred Che pria m'hauea parlato: ond' ella fessi reggi Lucente piu assai di quel, ch'ell' era. ० मा क S i come'l sol, che si cela egli stessi to che Per troppa luæ, quando'l caldo ha rose 1 Dio Le temperante de napori spessi; alto P er piu letitia si mi si nascose 'el mo Dentr'al su raggio la figura santa; mila d Et cosi chiusa chiusa mi rispose the feet N el modo, chel sequente canto canta. F que d id Wild W frin P oscia che Constantin l'aquila uolse othe tu Contra'l corso del ciel, che la seguio il moste Dietr' a l'antico, che Lauina tolse; H chil C ento & cent' anni & piu l'ucel di Dio the quar Ne lo stremo d' Europa si ritenne TEWE Vian a i monti, de quai prima usao: Che Pa E t sotto l'ombra de le sacre penne Had Gouerno'l mondo li di mano in mano; lit tre Et si angiando in su la mia peruenne. Che ty



















## PAR. c reata fu la materia, che glihanno: 110 Et Creata su la uirtu informante In queste stelle, che'ntorno a lor uanno. L'anima dogni bruto et de le piante rid ! Di complexion potentiata tira MI Lo raggio e'l moto de le luci sante. Al M a nostra uita senza mezzo spira 11/1 La somma beninanza; et la nnamora 04 Di se, si che poi sempre la disira. Che E t quinci puoi argomentar anchora 1 ch Vostra resurrettion, se tu ripensi Ved Come l'humana carne fessi allhora, Pyll c he li primi parenti intrambo fensi. it die Some VIII. Di s olea creder lo mondo in suo periclo, 1141 Che la bella Ciprigna il folle amore Et 10 Raggiasse nolta nel ter de epiciclo: Alm P erche non pur a lei facean honore Your Di sacrifici et di uotivo grido Dun Le genti antiche ne l'antico errore; Agn M a Dione honorauano, et Cupido, Vol, ch Questa per madre sua, questo per figlio; Et le Et dicean che sedette in grembo a Dido: Non E t da costei, ond'io prinapio piglio, Polad Pigliauano l'uocabol de la stella; A Che'l sol uagheggia hor da coppa hor da ciglio. Fatt non m'accorsi del salire in ella: 1 140 Ma d'esseru'entro mi fece assat fede Id La donna ma, ch'i uidi far piu bella.











Firenze. Ald.3.3.15



















## PAR. c he luna parte et laltra tira et urge ETO, Tintin sonando con si dolce nota, Che ben disposto spirto d'amor turge; c osi uid'io la gloriosa rota wide Muouersi, et render uoce a uoce in tempra Et in dolæzza; ch'esser non puo nota, s enon cola, doue, l gioir s'insempra. tiani; ·XI. de. 1474 o insensata cura de mortali e lode; Quanto son desettiui sillogismi Quei, che ti fanno in basso batter l'ali. nde . c hi dietro a giura, et chi ad amphorismi fille Sen'qua; et chi sequendo sacerdotio; Et chi regnar per forza & per sophismi; ode. E t chi rubare; & chi auil negotio; Chi nel diletto de la carne inwolto d marm s'affaticana; er chi si dana a l'ono; ।वदः Quando da tutte queste cose sciolto the foirs Con Beatrice m'era suso in cielo DITOO. Cotanto gloriosamente accolto. W170 . P oi che ciascuno su tornato ne lo ज्यात्रक, Punto del ærchio, in che auanti s'era; pensieni Fermossi, come a candelier candelo. ר בדם. E t io senti dentr' a quella lumera, Che pria m'hauea parlato, sorridendo TATH Incominciar facendosi piu mera; c osi am' io del su raggio m'accendo, si riquardando ne la luce cterna Li tuoi pensieri onde cagioni apprendo. illi



## PAR. P ero chi d'esso loco sa parole Non dia A sæsi; che direbbe corto; Ma oriente, se proprio dir uole. N on era'nchor molto lontan da l'orto; do: ch'e comincio a far sentir la terra ud. De la sua gran uirtu alcun conforto. ido c he per tal donna giouinetto in guerra Del padre corse; a cui, com' a la morte, i after fondo; La porta del piacer nessun disserra: E t dinan Zi a la sua spirital corte, Et coram patre le si fece unito; Posadi di in di l'amo piu forte. Questa prinata del primo marito fida; Mill' et cent' anni, et piu, dispetta et soura Fin a costui si stette sen Za inuito: per guida N e ualse udir che la trouo sicura Con Amiclate al suon de la sua uoce Colui, ch'a tuttol mondo fe paura: N e ualse esser costante ne seroce Si; che doue Maria rimase guso, word prote Ella con Christo salse in su la croce. M a perch'i non proæda troppo chiuso; iende Francesco et pouerta per questi amanti Prendi horamai nel mi parlar diffuso. L a lor concordia, et lor lieti sembianti, Amor, et marauiglia, et dolce squardo Facean esser cagion de pensier santi I anto; che'l uenerabile Bernardo si salto prima; et dietro a tanta pace do un foli Corse, et correndo gli paru' esser tardo.







PAR, E t comincio; l'amor; che mi fa bella, Mi tragge a ragionar de l'altro duca. Per ai del mio si ben a si fauella. D egno è, che dou' è lun laltro s'induca; hiuse; lse; Si che com' elli aduna militaro, Cost la gloria lor insieme luca. L'exercito di Christo, che si caro Costo a riarmar, dietr' a la'nse gna rifule. si mouea tardo sospeccioso er raro; Quando lo'mperador, che sempre regna, Prounde a la militia, ch' era in forse, Per sola gratia, non per esser degna: E t com' è detto, a sua sposa soctorse Con due campioni; al cui far, al cui dire Lo popol disuiato si raccorse. I n quella parte; oue surge ad aprire zephiro dolce le nouelle fronde, alle Di che si uede Europa riuestire; N on molto lungi al percuoter dell' onde, Dietr' a lequali per la lunga foga Il sol tal uolta ad ogni huom si nasconde; s iede la fortunata Callaroga T STOLL Sotto la protettion del grande scudo, In che soggiace il leon, et soggioga. D entro ui nacque l'amoroso drudo De la fede Christiana, il santo athleta 1 17011 Benigno a suoi et a nimici crudo: E t come su creata, su repleta Si la sua mente di uiua uirtute; Che ne la madre lei fece propheta.



# PAR. N on dispensare o due o tre per sei; Non la fortuna di primo uacante; Non deamas, que sunt pauperum Dei, A ddimando; ma contra'l mondo errante Licentia di combatter per lo seme, Delqual si fascian uentiquatro piante. P oi an dottrina & an uolere inseme Con l'officio apostolico si mosse; Quasi torrente, ch' alta uena preme: E t ne gli sterpi cretici percosse L'impeto suo piu uinauemente quiui; Doue le resistentie eran piu grosse. Di lui si secer poi diuersi riui, chrife: onde l'orto catolico si rioa; si che suoi arbusælli stan piu uiui. s e tal fu l'una rota de la biga, In che la santa chiesa si difese, Et uinse in campo la sua ciuil briça; B en ti dourebbe assai esser palese L'excellentia dell'altra; di cui Ihomma Dinanz' al mi uenir su si cortese. M a l'orbita, che fe la parte somma, Di sua circonferenza è derelitta; si ch' è la muffa, dou' era la gromma. L a sua famiglia, che si mosse dritta Co piedi a le su orme, è tanto uolta; Che quel dinan [i a quel dirietro gitta: E t tosto s'auedra de la ricolta De la mala coltura; quando'l loglio si lagnera che l'arca li sia tolta.





















### PAR.

s ale da

Al pie

De la a

ye fi pari

Ma per

che pari

i pia Lon

(Se fede

Quando

Gratia D

BY MEGH

in quel la

Police Tin

Et quinnet

in dente

In, chip

De la mea

Ni d Mair

Change Lo

Colnon

11 per elett

Ma per n

Al fegno

: 1 quando

By A Tho

Inner lo

L d prima

Beneden

Che ne

F orse la mia parola par tropp' osa Posponendo'l piacer de gliocchi belli; Ne quai mirando mio disio ha posa:

M a chi s'auede ch'e uiui suggelli D'ogni bellezza piu sanno piu suso, Et ch'i non m'era li riuolto a quelli;

E xcusar puomm di quel, ch'i m'accuso Per iscusarmi; et uedermi dir uero: Che'l piacer santo non è qui dischiuso;

P erche si fa montando piu sinæro.

### XV.

B enigna uolontade; in cui si liqua Sempre l'amor, che drittamente spira, Come cupidita sa nell'iniqua;

S ilentio pose a quella dolæ lira; Et sece quietar le sante corde, Che la dextra del cielo allenta et tira.

C oine saranno a giusti prieghi sorde Quelle sustantie; che per darim uoglia Ch'i le pregasse, a taær sur concorde?

B en è che senza termine si doglia; Chi per amor di cosa, che non duri Eternalmente, quell' amor si spoglia.

Quale per li seren tranquilli et puri Discorre adhor adhor subito soco Mouendo gliocchi, che stauan sicuri;

E t pare stella, che tranuti low; Senon che da la parte, onde s'accende, Nulla sen' perde, et esso dura pow;





## PAR, M a noglia & argomento ne mortali Per la agon, ch'a uoi è manifesta. Diuersamente son pennuti in ali. o nd' i, che son mortal, mi sento in questa Disaguaglian Za: & pero non ringratio, Senon col cor, a la paterna festa. B en supplico io a te uiuo topacio, Che questa gioia pretiosa ingemmi; Perche mi fact del tu nome satio. o fronda mia; in che io compiacemmi Pur aspettando; i sui la tua radice: Cotal principio rispondendo femmi. P oscia mi disse; quel; da cui si dice Tua cognation, or che cent' anni et piue ordi. Girat' ha'l monte in la prima cornice; M io figlio fu et tu bisauo fue: Ben si convien che la lunga fatica Tu gli raccorci con l'opere tue-F iorenza dentro da la cerchia antica, Ond' ella toglie anchora et ter Za et nona, si stana in pace sobria et pudica. N on hauea catenella, non corona. Non donne contignate, non cintura; THA, che fosse a ueder piu, che la persona. N on faceua nascendo anchor paura La figlia al padre; che'l tempo et la dote Non suggian quinci, et quindi la misura. N on hauea case di famiglia note: Non u'era giunt' anchor Sardanapalo A mostrar cio, che'n camera si puote.

#### PAR. i feguit N on era uinto anchora monte Malo Et et mi Dal uostro v cellatoio; che com' è uinto Tanto pe Nel montar su, cosi sara nel calo. ietro glid B ellincion Berti uid'io andar cinto Di quella Di cuoio et d'osso; et uenir da lo specchio per colps La donna sua sanza'l uiso dipinto: Mini fu 10 E t uidi quel de Nerli et quel del Vecchio orficepp Esser contenti a la pelle souerta, UNI ATTO Et le sue donne al suso et al pennecchio: wind dal o fortunate: et ciascun' era certa De la sua sepoltura; et anchor nulla Era per Francia nel letto deserta. ME TO ETA L una negghiana al studio de la culla; Et consolando usana l'idioma, RELOTIAT Che pria li padri et le madri trastulla: ्राड लग्न, व L altra trahendo a la roaa la chioma 160 0 x x Fauoleggiana con la sua famiglia Che la, dow Di Troiani, di Fiesole, & di Roma. 130 121 GE S aria tenuta allhor tal maraniglia a f or men Vna Cianghella un Lapo salterello; liche fe m Qual hor saria Cincinnato & Corniglia. N odmin A cosi riposato, a cosi bello a soi, coc Viuer di cittadini, a cosi fida in the La Cittadinan Za, a cosi dolce hostello Maminas M aria mi die chiamata in alte grida; Beatrice Et ne l'antico uostro batiste o sidendo t Insieme sui Christiano & Caciaquida. Al primo M oronto fu mio frate, & Heliseo: anuna Mia donna uenne a me di nal di Pado; Yomi di Et quindi'l sopranome tuo si feo. VO mile















Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15















PAR. Quei, che dipinge li, non ha chi'l guidi: Ma esso quida; et da lui si rammenta Quella uiru, ch' è forma per li nidi. L altra beatitudo; che contenta Parena imprima d'ingigliarsi a l'emme; Con poco moto seguito la imprenta. dolce stella quali et quante gemme Mi dimostraron che nostra quistita Effetto sia del ciel, che tu ingemme. P erch'i prego la mente; in che s'initia Tuo moto et tua uirtute; che rimiri ond' escel sumo che'l tu raggio uitia; S i ch' unaltra fiata homai s'adiri Di comperar et uender dentr'al templo. Che si muro di sangue et di martiri. o militia del ciel cu' io contemplo. Adora per color, che sono in terra Tutti suiati dietr' al malo exemplo. G ia si solea con le spade far guerra: Ma hor si fa togliendo hor qui , hor quiui Lo pan; chel pio padre a nessun serra. molic. M a tu; che sol per cancellare scriui; Pensa che Pietro & Paolo, che moriro Per la uigna che quasti, anchor son uiui. B en puoi tu dire; i ho fermo'l disiro si a colui che nolle niner solo, Et che per salti su tratto al martiro; c h'i non conosco il pescator, ne Polo. XIX.



# PAR. s apete, com' attento i m'apparecchio Ad ascoltar: sapete quale è quello Dubbio; che m' è diquin cotanto uecchio. Quasi falcone, ch' esce del capello. Muoue la testa, & con l'ale sapplaude voglia mostrando, o facendosi bello; v id' io far si quel segno; che di laude De la diuina gratia era contesto; Con canti; quai si sa, chi lassu gaude. P oi aminao; colui; che uolse il sesto A lo stremo del mondo, or dentr' ad esso Distinse tanto occulto or manifesto; N on poteo su ualor si fare impresso In tutto l'uniuer so; chel su uerbo Non rimanesse in infinito excesso. E t ao fa ærto chel primo superbo; che fu la somma d'ogni creatura; Per non aspettar lume cadde acerbo. Bris E t quinci appar ch'ogni minor natura E corto recettacolo a quel bene; Che non ha fine, or se in se misura. D unque nostra ueduta; che conuene Esser alcun de raggi de la mente. Di che tutte le cose son ripiene; N on po di sua natura esser possente Tanto; che suo principio non discerna Molto di la da quel, che gli è paruente. P ero ne la giustitia sempiterna La uista, che riceue il uostro mondo, Com' occhio per lo mar entro s'interna:



















PAR. v idi ancho per li gradi sænder giuso ij Tanto splendor; ch'i pensai ch' ogni lume, che par nel ciel, quindi fosse diffuso. E t come per lo natural costume Le pole insieme al cominciar del giorno Si muouon a saldar le fredde piume; P oi altre uanno uia senza ritorno, e, fale; Altre riuolgon se onde son mosse, Et altre roteando fan soggiorno; I al modo paru' a me che quiui fosse In quello sfauillar; che'nsieme uenne Love Si come in certo grado si percosse: and. E t quel, che presso piu ci si ritenne, Te; si fe si chiaro; ch' i dicea pensando, I ueggio ben l'amor, che tu m'accenne. alore. M a quella; ond' i aspetto il come, e'l quando 控制位; Del dir, et del taær; si stat: ond' io Tura, Contra'l disio so ben; ch' i non dimando. ist were P erch' ella; che uedena il tacer mio Nel neder di colui, che tutto nede; Mi disse; solui il tu caldo disso. 74 (874) E t io incominciai; la mia mercede Non mi fa degno de la tua risposta; Ma per colei, che'l chieder nu conæde; 410. V ita beata; che ti stai nascosta 1715 Dentr' a la tua letitia; fammi nota duce, La agon, che si presso m t'accosta: OTE; E t di perche si tace in questa rota La dolce simphonia di paradiso; Che giu per l'altre suona si denota.





















### PAR. coliBe E t'ame fantolin; che'nuer la mamma Tende le braccia, poi ch'l latte prese, si fer Per l'animo, che'n fin di fuor s'infiamma; Flami C iasan di quei candori in su si stesse i t ame Con la sua fiamma; si che l'alto affetto, Si gara Ch' egli haueano a Maria, m fu palese. Quieto I ndi rimaser li nel mi conspetto cos queti Rigina cœli cantando si dolce; Mente ( Che mai da me non si parti'l diletto Wift tal O quant' è l'uberta; che si soffolæ riquella In quell' arche ricchissime, che foro vid io A seminar qua que buone bobolce. che need Quiui si uiue, et gode del thesoro; itte frat Che s'acquisto piangendo ne l'exilio si wolfe Di Babilon oue si lascio l'oro. Che la n Quiui triompha sotto l'alto filio 1 m faltz Di Dio et di Maria di sua uittoria Che lim Et con l'antico et col nuouo concilio Non che C olui; che tien le chiaui di tal gloria. 0 05 1 Dewote XXIV. Da quel o sodalitio eletto a la gran cena l oficia fer Del benedetto agnello che ui aba Alam Si, che la uostrajuoglia è sempre piena; Che fa S le per gratia di Dio questi preliba Etella; Di quel, che cade de la uostra mensa, A OUI An i che morte tempo gli prescriba; Ch' ei P onete mente a la sua uoglia immensa; I contra e Et roratelo alquanto: uoi beuete Sempre del fonte; onde uien quel, ch' ei pensa: Come Per









### PAR.

- E t i rispondo; i credo in uno Dio Solo et eterno; che tutto'l ciel moue Non moto con amor et con disio:
- E t a tal creder non ho io pur proue Phisice et metaphisice; ma dalmi Ancho la uerita, che quinci pione
- P er Moise, per propheti, per salmi, Per l'euangelio, et per uoi; che scriueste, Poi che l'ardente spirto ui sece almi.
- E t credo in tre persone eterne; et queste Credo una essentia si una et si trina, Che soffera congunto sunt et este.
- De la profonda condition Diuina, Ch' io tocco ne la mente mi sigilla Piu uolte l'enangelica dottrina.
- Quest' è 'lprincipio: quest' è la fauilla; Che si dilata in fiamma poi uiuace; Et come stella in cielo, in me scintilla.
- ome'l signor; ch'ascolta quel, che piace, Da indi abbraccia'l servo gratulando Per la novella, tosto ch' e si tace;
- C osi benediændomi cantando Tre uoite cinse me, si com'i tacqui, L'apostolico lume; al cui comando
- I o hauea detto; si nel dir gli piacqui.

#### XXV.

s e mai continga che'l poema sacro, Alqual ha posto mano et cielo et terra, si che m'ha fatto per piu anni macro,







# PAR E'l su fratello assai uie piu digesta La doue tratta de le bianche stole, Questa riuelation à manifesta. E t prima appressol fin d'este parole Sperent in te disopra noi s'udi; A che risposer tutte le carole: P oscia tra esse un lume si schiari si; che sel cancro hauesse un tal cristallo, Il uerno haurebbe un mese dun sol di. E t come surge, et ua, et entra in ballo Vergine lieta sol per far honore A la nouitia non per alcun fallo; c osi uid' io lo schiarato splendore Venir a due, che si uolgeano a rota, Qual conueniasi al lor ardente amore. M isesi li nel canto et ne la nota: Et la mia donna in lor tenne l'aspetto, Pur come sposa tacita & immota. Questi è colui, che giacque sopral petto Del nostro pelicano; & questi fue Di su la croce al grande officio eletto: L a donna mia cosi; ne pero piue Mosse la uista sua di stare attenta Posa, che prima, a le parole sue. Qual è colui; ch' adocchia, er s'argomenta Di ueder eclipsar lo sole un poco; Che per ueder non uedente diuenta; I al mi fec'io a quell' ultimo foco, Mentre che detto fu, perche t'abbagli Per ueder cosa, che qui non ha loco?



diffi; d

yegna

Quana

oben; a

Alpha

Hi legge

rella me

Tola m

01 74000

diffe, a

i onwier

(hi driz

110; per

Et per au

CHE dm

w. borne.

Coli acten Colanto

have a

(M 01)

שניים מו

in the in

La ment

Lo wero

Coluis, c

Di tutte

Che di

I n terra è terra il mo corpo; et saragli Tanto con glialtri, che'l numero nostro Con l'eterno proposito s'agguagli.

C on le due stole, nel beato chiostro Son le due luci sole, che saliro: Et questo apporterai nel mondo uostro.

A questa uoce lo'nfiammato giro Si quieto con esso'l dolce mischio, Che si facea del suon nel trino spiro;

s i come per cessar fatica o rischio, Gli remì pria ne l'acqua ripercossi Tutti si posan al sonar d'un fischio.

A hi quanto ne la mente mi commossi, Quando mi uolsi per ueder Beatrice, Per non poter uederla; ben ch' i fossi

P resso di lei, et nel mondo felice.

## XXVI.

M entr' io dubbiaua uer lo uiso spento; De la fulgida fiamma, che lo spense; Vsci un spiro, che mi sece attento,

Diændo; in tanto; che tu ti risense De la uista, che hai in me consunta; Ben è, che ragionando la compense.

C omincia dunque; et di, oue s'appunta L'anima tua; et sa ragion che sia La uista in te smarrita, et non defunta:

P erche la donna, che per questa dia Region ti conduce, ha ne lo sguardo La uirtu, c'hebbe la man d'Anania.





A lo splendor, che ua di gonna in gonna;

si nela Fin che iofi de g FHON BE che riti nde me. it qual D'un qu ार्थ गमत che la p me la tr No tran in la pr H 10 193 ואומיולם Vx difio romina Solo pre A CHI CI exoto qu Perche Et per i al wol Si;chi Per l i t simi Mit QH

it lo fu





## PAR. P ria ch' i scendesse a l'infernal ambascia, vn s'appellana in terra il sommo bene; Onde men la letitia che mi fascia: E li si chiamo poi: & do conuiene: che l'uso de mortali è come fronda In ramo; che se'n ua, et altra uiene. N el monte, che si leua piu da l'onda, Fu io con uita pura or dishonesta Da la prim' hora a quella, ch' è seconda; c ome'l sol muta quadra a lhora sexta. 310; XXVII. A l padre, al figlio, a lo spirito santo Commaio gloria tuto'l paradiso; si che m'innebriaua il dolce canto. c io, ch' i uedena, mi semblana un riso De l'uniuerso: perche mia ebbrezza Intraua per l'udire & per lo uiso. o gioia, o ineffabile allegrezza, O uita intera d'amor & di pace, o sanza brama sicura ricchezza. D inan li a gliocchi miei le quatro face Stauan accese; or quella, che pria uenne, Incomincio a farsi piu uiuace: E t tal nela sembianza sua diuenne; Qual dinerrebbe Gione; s' egli & Marte Fosser augelli, er cambiassersi penne. L a prouidentia, che quiui comparte Vice of officio, nel beato choro silentio post' hauea da ogni parte; ili









#### PAR. I u perche non ti facti maraviglia, E t qua Pensa che'n terra non e chi gouerni: Parre Onde si suia l'humana famiglia. Come Forfe at M a prima che gennaio tutto si suerni Per la centesma, ch' è la giu negletta; A long Q Hamit Ruggeran si questi cerchi superni, c he la fortuna, che tanto s'aspetta, DIFETTIE 171 Le poppe uolgera, u son le prore; डा जारका Queln si che la classe correra diretta, E t uero frutto uerra doppo'l fiore. it quest Et quel MIVXX. Dalqu P oscia che'ncontro a la uita presente SOUTA JEG De miseri mortali aperse'l uero Gia di Quella, che'nparadisa la mia mente; Intero d c ome in ispecchio siamma di doppiero Coli l'ottal vede colui, che se n'alluma dietro, PIN METER Prima che l'habbia in uista o in pensiero; In nume E t se riuolue per ueder se'l uetro Et quello Li dice'l uero; et uede che s'accorda Chi mer C on esso, come nota con su metro; Credo p c osi la mia memoria si ricorda I a donne ch' i feci riquardando ne begliocchi, Forte | Ond' a pigliarmi fece amor la chorda: Depend E t com' i mi riuolsi, et suron tocchi Mira que Li miei da cio che pare in quel uolume. Et ap Perl

Quandunque nel su giro ben s'adocchi;

Et 10 d

Con

Sano

v n punto uidi, che raggiana lume A cuto si, che'l uiso ch' egli afford, Chiuder conuiensi per lo forte acume.





v eder le uolte tanto piu diuine, Quant' elle son dal æntro piu remote.

Onde sel mi disio de hauer sine In questo miro et angelico templo, Che solo amor et luce ha per consine;

V dir conviemmi anchor, come l'exemplo Et le'xemplare non uanno dun modo: Che io per me indarno cio contemplo.

S e li tuoi diti non son da tal nodo Sufficienti; non è marauiglia, Tanto per non tentar è satto sodo:

C osi la donna mia: poi disse; piglia Quel, ch' i ti diæro se unoi satiarti; Et intorno da esso t'assotiglia.

L i ærchi ærporai son ampi et arti Seændo'l piu e'l men de la uirtute; Che si distende per tutte lor parti.

Maggior bonta unol far maggior salute:

Maggior salute maggior corpo cape,
s'egli ha le parti ugualmente compiute.

D unque costui; che tutto quanto rape L'alto uniuerso seco; corrisponde Al cerchio; che piu ama, et che piu sape.

P erche se tu a la uirtu circonde La tua misura, non a la paruenza De le sustantie, che t'appaion tonde;

I u uederai mirabil conuenenza Di maggio a piu, et di minore a meno In ciascun cielo a sua intelligenza.

come ri L'hem Bores p erche si che pri con le l colifec in La donn Et ame It poi che Non altr che bolle ionandio Et eran to Pin chel I entitud o Al panto Et terra Et quella, c Ne la mi Thanno Coff Heloci Per simue Et pollon Cheglialtri Si chism Perche' Et dei san QHani

Nel He

PAR, C ome rimane splendido et sereno L'hemisperio de l'aere quando soffia Borea da quella quancia, ond' è piu leno P erche si puroa et risolue la rossia, Che pria turbana, si che'l ciel ne ride Con le bellezze d'ogni sua paroffia; c ost fec' io poi che mi prouide La donna mia del su risponder chiaro; Et come stella in ciclo il uer si uide. E t poi che le parole sue restaro; Non altrimenti ferro disfauilla, che bolle, come i cerchi sfauillaro. L'oncendio seguitana ogni scintilla: Et eran tante; che'l numero loro Pin che'l doppiar de li sciocchi, s'immilla. I sentina osannar di choro in choro Al punto fisso, che gli tiene a l'ubi, Et terra sempre, nel qual sempre foro: E t quella, che uedena i pensier dubi Ne la mia mente, disse, i cerchi primi T'hanno mostrato i Seraphi è Cherubi. C ost ueloci sequono i suoi uimi, Per simigliarsi al punto; quanto ponno; Et posson, quanto a ueder son sublimi Queglialtri amori, che'ntorno liuonno, si chiaman Throni del diuino aspetto; Perche'l primo ternaro terminonno. E t dei sauer che tutti hanno diletto, Quanto la sua ueduta si profonda Nel uero, in che si queta ogn'intelletto.



## PAR. c on altro assai del uer di questi giri. XXIX. Quand' ambodue li figli di Latona Couerti del montone et de la libra Fanno de l'orizonte insieme Zona. Quant' è dal punto, che'l anit inlibra Infin che lun et laltro da quel cinto Cambiando l'hemisperio si dilibra; T anto col uolto di riso dipinto Si tacque Beatrice riquardando Fisso nel punto, che m'haueua uinto; P oi comincio, i dico; et non dimando Quel, che tu unoi udir; perch' i l'ho uisto, Oue s'appunta ogni ubi et ogni quando. N on per hauer a se di bene acquisto (Che' esser non puo); ma perche suo spledore Potesse rifblendendo dir, subsisto; I n sua eternita di tempo fore, Fuor d'ogni altra comprender, come piacque, S'aperse in nuou' amor l'eterno amore N e prima quasi torpente si giacque: Che ne prima ne poscia procedette Lo discorrer di Dio soura quest' acque. F orma, et materia conquente et purette vsaro ad atto; che non hauea fallo; Come d'arco tricorde tre saette: E t come in uetro in ambra et in cristallo Raggio risplende si, che dal uenire A l'esser tutto non è internallo;







y a tal u

che le

La per

er chi to

Che an

Ad ogn

Et altri

Pagand

ls perche

Gliocchi

si che la

IN THATTHE

Ne anat

Per Dan

Determo

Per tunt

Qwants

Onde per

Seque l'

Ditter

Y edi l'es

Dele

Speak

Y no mu

E t quel tanto sono ne le sue quance: si ch'a pugnar, per accender la fede, De l' Euangelio fero saudi er lance.

H ora si ua con motti & con iscede. A prediat; & pur che ben si rida, Gonfia'l appuao; & piu non si richiede.











#### PAR. P resso et lontano li ne pon, ne leua: 1 11 Che doue Dio sanza mezzo gouerna; MI La legge natural nulla rilena. Chi N el giallo de la rosa sempiterna; Mala Che si di lata; rigrada, et ridole. La Odor di lode al fior, che sempre nerna. Et 1 Qual e colui; che tace et dicer uole; S 1 am Mi trasse Beatrice; et disse; mira Vna Quant' e'l conuento de le bianche stole. Ld ·v edi nostra citta , quant'ella gira: N el gr Vedi li nostri sanni si ripieni, Dit Che poca gente ho mai ci si disira. I n quel gran seggio; a che tu gliocchi tieni I e faq Per la corona, che gia u'è su posta; Et l' Prima che tu a queste nozze ceni, Che S edera lalma, che fia qui augosta Quand De l'alto Arrigo, ch'a drizzare italia Porq verra imprima ch'ella sia disposta. Chi La cieca cupidiqua'che u'ammalia, Nelin Simili fatti u'ha al fantolino; Dit Che muor per same et caccia uia la balia. Imp E t fia presetto nel soro divino Che li Allhora tal; che palese et couerto Per Non andera con lui per un camino. Sic M a poco poi sara da Dio sofferto QHelt Nel santo officio: ch'ci sara detruso La doue simon mago è per suo merto; Fre Et fara quel d'Alagna esser piu giuso. O tru XXXI





## PAR. D iffuso era per gliocchi & per le gene Di benigna letitia in atto pio, Qual a tenero padre si conuene. E t ella ou'è, di subito dissio. Ond'egli; a terminar lo tu disiro Mosse Beatrice me del loco mo: E t se riquardi su nel ter o giro Del summo grado; tu la riuedrai Nel throno, ch'e suoi merti le sortiro. s anza risponder gliocchi su leuai; Et uidi lei, che si facea corona Riflettendo da se glieterni rai. D a quella region, che piu su tuona, O cchio mortal alcun tanto non dista, Qualunque in mare piu oiu s'abbandona; Quanto li da beatrice a la mia uista: Manulla mi facea: che sua effice Non discendeua a me per mezzo mista. o donna; in cui la mia speranza uige, Et che soffrist per la mia salute In inferno lasciar le tue uestige; Di tante cose, quant'i ho uedute, Dal tu podere & da la tua bontate Riconosco la gratia & la uirtute. I u m'hai di seruo tratto a libertate Per tutte quelle uie, per tutt'i modi, Che di cio fare hauean la potestate. L a tua magnificentia in me custodi Si; che l'anima mia, che fatt'hai sana, Piacente a te dal corpo si disnodi:

| - Constitution                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| T VALUE                                 | P'AR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 1000                                    | C osi orai:et quella si lontana,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c ost       |
| 1 1/8/11                                | Come parea, sorrise, et riquardommi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Co          |
| 1 1 1 1 1                               | Poi si torno a l'eterna fontana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vi          |
| 2.3                                     | E' l santo sene; accio che tu assommi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st and      |
|                                         | Per fettamente, disse, il tu camino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | chi         |
| 1 913                                   | A che prego et amor santo mandommi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Et          |
| 3.00                                    | V ola con gliocchi per questo giardino:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c of        |
| 100 800                                 | Che ueder lui t'accouera lo squardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nel         |
|                                         | Piu a montar per lo raggio divino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ier         |
| MARK TO MARK                            | Et la regina del ciel, ond'i ardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1149        |
| 10.000                                  | Pieno d'amor, ne fara ogni gratia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vid         |
| 1.0                                     | Pero ch'i sono il su fedel Bernardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cia         |
| 1000                                    | Qual è colui; che fosse di croatia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | y idi q     |
| 1 1 1 1 1 1                             | vien a ueder la veronica nostra;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ride        |
| 10.35                                   | Che per l'ntica fama non si satia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                         | M a dice nel pensier fin che si mostra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erd<br>Litt |
|                                         | Signor mio Giesu Christo Dio uerace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Itiil       |
| 1000                                    | Hor fu si fatta la sembianza uostra?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CH          |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | T al era io mirando la vinace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lon         |
|                                         | Charita di calvi cho'n auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B CTRA      |
|                                         | Charita di colui, che'n questo mondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nel         |
| 5000                                    | Contemplando gusto di quella pace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gli         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1                       | F igliuol di gratia questo esser giocondo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | chiem       |
| 1000                                    | Comincio egli, non ti sara noto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1 1000                                  | Tenendo gliocchi pur qua giu al fondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 1000                                    | M a guarda i cerchi fino al piu remoto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A ffet      |
| 3 T 38 W                                | Tanto che ueggi seder la reina,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Li          |
| (10)                                    | Cui questo regno è subdito et deuoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Et          |
| THE RESERVE                             | I leuai gliocchi: et come da mattina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lag         |
|                                         | Le parti oriental del orizonte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q           |
| 1000                                    | Souerchian quella, doue'l sol declina;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E           |
| 10000                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| NOW BY                                  | The state of the s |             |
| AAULU                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

# PAR. c osi quasi di ualle andando a monte Con gliocchi uidi parte ne lo streme Vinær di lume tutta laltra fronte. Et come quiui, oue s'aspetta il temo, Che mal quido Phetonte, piu s'infiamma, Et quina et quindi il lume è fatto sæmo; c osi quella pacifica oria fiamma Nel mezzo s'auiuana, et d'ogni parte Per igual modo allentana la fiamma. E t a quel mezzo con le penne sparte Vidi piu di mille Angeli festanti, Ciascun distinto di fulgore et d'arte. v idi quiui a i lor giochi et a i lor canti Rider una bellezza; che letitia Era ne gliocchi a tutti glialtri santi. E t s'i hauesse in dir tanta diuitia' Quanto ad imaginar; non ardirei Lo minimo tentar di sua delitia. B ernardo come uide gliocchi miei Nel caldo suo calor fissi et attenti; Gli suoi con tanto affetto uolse a lei, Ch'e miei di rimirar fe piu ardenti. XXXII. A ffetto al su piacer quel contemplante Liber' officio di dottor assunse; Et comincio queste parole sante. L a piaga, che Maria richiuse et unse, Quella, ch'è tanto bella da suoi piedi, E wlei, che l'aperse et che la punse.

PAR. Hor m N e l'ordine, che fanno i terzi sedi. che Siede Rachel di sotto da costei Igua Con Beatrice, si come tu uedi. Et ap 5 arra, Rebena, Iudit, er colei, Che fu bisaua al cantor, che per doglia A mi Del fallo disse msferere mei, Per 11 P oi tu neder cosi di soglia in soglia Hd per che ti Giu digradar; com'io, ch'a proprio nome vo per la rosa que di foglia in foglia. Pruna E t dal settimo grado in gu, si come s in it n Insino ad esso, succedon Hebree Et anc Dirimendo del fior tutte le chiome: Settle gl P erche se condo lo squardo, che fee Ror dubb la fede in Christo, queste sono il muro, Ma 10 1 A che si parton le sacre scalee. In che D a questa parte onde'l fior è maturo D SET 4 Di tutte le sue foglie, sono assist Callal Quei, che credetter in Christo uenturo. Smon o D a laltra parte, onde sono intercisi Cheper e Di noto i semicirali, si stanno QWan Quei, ch'a Christo uenuto hebber li uisi. CILIT E t come quinci il glorioso scanno it pero De la donna del cielo, e glialtri scanni A WET Di sotto lui cotanta cerna fanno; Entra c osi di contra quel del gran Giouanni; Lo rege Che sempre santo il deserto e'l martiro In ta sofferse, & poi linferno da due anni: Che t sotto lui cosi cerner sortiro Leme Francesco, Benedetto, e Agostino, Crea Et glialtri sin qua giu di giro in giro. Din



#### PAR E t ao expresso et chiaro ui si nota R isto Ne la scrittura santa in que gemelli, DA Che ne la madre hebber l'ira commota. Si cl P ero secondo il color de capelli 0 anoth Di cotal gratia, laltissimo lume Degnamente conuien che s'incapelli. Nel D unque sanza merce di lor costume Chale Locati son per gradi differenti GNAT Sol differendo nel primero acume. Innd B astauasi ne secoli recenti Coli Til Con li'nnocentia, per hauer salute, Dial Solamente la fede de parenti. Com P oi che le prime etadi fur compiute; E tegu Conuenne a maschi a gl'innoænte penne. C11.5 Per aranader, acquistar uirtute. Tatta M a poi chel tempo de la gratia uenne; P erch Sanza battesmo perfetto di Christo Gill Tal innoæntia la giu si ritenne. Car R iguarda homai ne la facia, ch'a Christo Manu Piu s'assomiglia, che la sua chiarezza And Sola ti puo disporre a neder Christo. Die I uidi soura lei tant' allegrezza Piouer portata ne le menti sante Queil Create a trasuolar per quella altezza; Pa c he quantunqu' io hauea uisto dauante, Son De tant' ammiration non mi sospese; C olsi Ne mi mostro di Dio tanto sembiante. E E t quell'amor, che primo li discese, Cantando aue Maria gratia plena DA Dinanz'a lei le su ale distese.



### PAR. E t que; che uide tutt'i tempi graui T 4/ Pria que morisse de la bella sposa, NO Che s'acquisto con la lancia et co chiaui; Non s iede lung' esso: et lungo laltro posa N el W Quel duca; sotto cui uisse di manna PET La gente ingrata mobile et ritrosa. CO D i contra Pietro uedi seder Anna Q 41 /6 Tanto contenta di mirar sua figlia, Dic Che non muoue occhio per cantar osanna. sed E t contr'al maggior padre di famiglia D 073714 Siede Lucia; che mosse la tua donna, Che Quando chinaui a ruinar le aglia. SHA M a perche tempo sugge, che t'assonna; Latu Qui farem punto; come buon sartore, AC Che com' egli ha del panno, fa la gonna: Libe E t driz eremo gli occhi al primo amore; Inte si che guardando uerso lui penetri, Int Quant' e possibil per lo suo fulgore. V eramente, ne forse, tu t'arretri H or Mouendo l'ale tue credendo altrarti: De Orando gratia conuien che s'impetri G ratia da quella, che puote aitarti: SWP Et tu mi segui con l'affettione; Tal si che dal diær mio lo cor non parti: PI E t comincio questa santa oratione. E t 10 PH xxxIII. V er gine madre figlia del tuo figlio, Humil et alta piu che creatura, Termine sisso d'eterno consiglio,



| 17000         |                                                  |                          |         |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 31636         | PAI                                              |                          | cos     |
|               | A nehor ti prego Regina                          |                          | Co      |
| 1 38          | Cio che tu uoi ; che gli<br>Dopo tanto ueder gli |                          | Si      |
|               | v ince tua guardia i mo                          | uimenti humani:          | o Son   |
| 1 W. C.       | vedi beatrice con qua                            | inti beati               | D4      |
| 1 1 1 1 1 1 1 | Per li mici prieghi ti                           | chiudon le mani.         | Rip     |
|               | G liocchi da Dio diletti                         | et uenerati              | E t fil |
| A 180         | Fissi ne gli orator ne o                         | limostraro,              | Ch      |
| 411 433       | Quanto i deuoti prie                             | ghi gli son grati.       | Pol     |
|               | I ndi a l'eterno lume si                         | drizzaro;                | c he s  |
|               | Nel qual non si de cre<br>Per creatura l'occhio  | der che's muy            | Et      |
| N III X II    | E t io, ch' al fine di tutt                      | ianto chiaro.            | T CYP   |
| 1111348       | M' appropinquaua; s                              | i any                    | De De   |
|               | L'ardor del desiderio                            | in me finii.             | 50      |
|               | B ernardo m' accennana                           | et sorridea              | E mi    |
|               | Per ch'i guardassi in                            | suso:ma io era           | 20      |
| 100           | Gia per me ste so tal,                           | qual ci uolea:           | r,      |
| 1000          | C he la mia uista uenen                          | do sinæra                | O ab    |
| 0.00          | Et piu et piu entraua                            | per lo raggio            | Fi      |
| 4 (4)         | De l'alta luce, che da                           | s se è uera.             | T       |
|               | Daquine' innan Zi il m                           | i ueder fu maggio,       | N el    |
|               | Che'l parlar nostro, c                           | h'a tal uista æde;       | L       |
| 111000        | Et æde la memoria a                              | tant' oltraggio.         | C       |
|               | Qual è colui, che sognan                         | ido uede;                | 5 14    |
| 14 (4.8)      | Che dopo'l sogno la p<br>Rimane, er' l'altro a l | assione impressa         | Ţ       |
| 2             | C otal son io: che quasi t                       | utte colle               | (       |
|               | Mia uissone; et anchor                           | mia cejja<br>emi difilla | L       |
|               | Nel ar lo dola che na                            | caue da ella.            |         |
|               |                                                  | que un ejju.             |         |
| 1888          |                                                  |                          |         |
| 1000 -        |                                                  |                          |         |
| 10000         |                                                  |                          |         |
| DAVID I       |                                                  |                          |         |
|               | 0 3                                              |                          |         |
|               |                                                  |                          |         |
|               |                                                  |                          |         |



Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Ald.3.3.15

















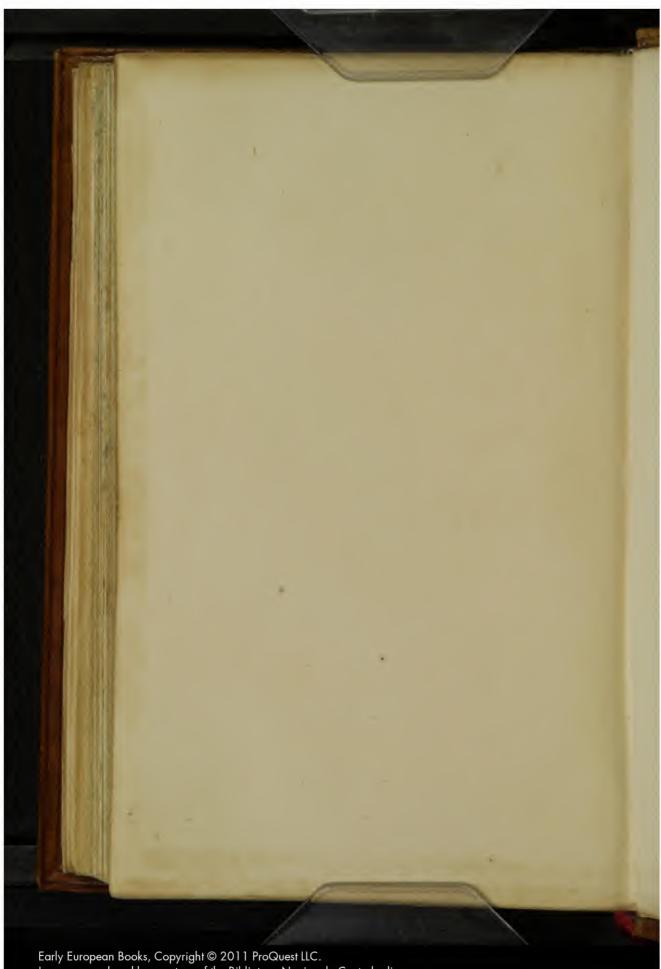





